

Parigi ripensa il mondo per salvarsi dal declino Macron, Giove all'Eliseo

## LA FRANCIA MONDIALE

LIMES È IN EBOOK E SU IPAD • WWW.LIMESONLINE.COM



€15,00



3/2018 • MENSILE



### **CONSIGLIO SCIENTIFICO**

Rosario AITALA - Geminello ALVI - Marco ANSALDO - Alessandro ARESU - Giorgio ARFARAS - Angelo BOLAFFI Aldo BONOMI - Edoardo BORIA - Mauro BUSSANI - Vincenzo CAMPORINI - Luciano CANFORA - Antonella CARUSO - Claudio CERRETI - Gabriele CIAMPI - Furio COLOMBO - Giuseppe CUCCHI - Marta DASSÙ - Ilvo DIAMANTI - Germano DOTTORI - Dario FABBRI - Augusto FANTOZZI - Tito FAVARETTO - Luigi Vittorio FERRARIS - Federico FUBINI - Ernesto GALLI della LOGGIA - Carlo JEAN - Enrico LETTA - Ricardo Franco LEVI Mario G. IOSANO - Didier LUCAS - Francesco MARGIOTTA BROGLIO - Fabrizio MARONTA - Maurizio MARTELLINI - Fabio MINI - Luca MUSCARÀ - Massimo NICOLAZZI - Vincenzo PAGLIA - Maria Paola PAGNINI Angelo PANEBIANCO - Margherita PAOLINI - Giandomenico PICCO - Romano PRODI - Federico RAMPINI Andrea RICCARDI - Adriano ROCCUCCI - Sergio ROMANO - Gian Enrico RUSCONI - Giuseppe SACCO - Franco SALVATORI - Stefano SILVESTRI - Francesco SISCI - Mattia TOALDO - Roberto TOSCANO Giulio TREMONTI - Marco VIGEVANI - Maurizio VIROLI - Antonio ZANARDI LANDI - Luigi ZANDA

### **CONSIGLIO REDAZIONALE**

Flavio ALIVERNINI - Luciano ANTONETTI - Marco ANTONSICH - Federigo ARGENTIERI - Andrée BACHOUD Guido BARENDSON - Pierluigi BATTISTA - Andrea BIANCHI - Stefano BIANCHINI - Nicolò CARNIMEO Roberto CARPANO - Giorgio CUSCITO - Andrea DAMASCELLI - Federico D'AGOSTINO - Emanuela C. DEL RE Alberto DE SANCTIS - Alfonso DESIDERIO - Federico EICHBERG - Ezio FERRANTE - Włodek GOLDKORN Franz GUSTINCICH - Virgilio ILARI - Arjan KONOMI - Niccolò LOCATELLI - Marco MAGNANI - Francesco MAIELLO - Luca MAINOLDI - Roberto MENOTTI - Paolo MORAWSKI - Roberto NOCELLA - Giovanni ORFEI Federico PETRONI - David POLANSKY - Alessandro POLITI - Sandra PUCCINI - Benedetta RIZZO Angelantonio ROSATO - Enzo TRAVERSO - Charles URJEWICZ - Pietro VERONESE - Livio ZACCAGNINI

### REDAZIONE, CLUB, COORDINATORE RUSSIE

Mauro DE BONIS

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

Lucio CARACCIOLO

### HEARTLAND, RESPONSABILE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Fabrizio MARONTA

### **COORDINATORE AMERICA**

Dario FABBRI

### **COORDINATORE LIMESONLINE**

Niccolò LOCATELLI

### COORDINATRICE SCIENTIFICA

Margherita PAOLINI

#### CARTOGRAFIA E COPERTINA

Laura CANALI

### **COORDINATRICE PER I PAESI ARABI E ISLAMICI**

Antonella CARUSO

### **CORRISPONDENTI**

Keith BOTSFORD (corrispondente speciale)

Afghanistan: Henri STERN - Albania: Ilir KULLA - Algeria: Abdennour BENANTAR - Argentina: Fernando DEVOTO - Australia e Pacifico: David CAMROUX - Austria: Alfred MISSONG, Anton PELINKA, Anton STAUDINGER - Belgio: Olivier ALSTEENS, Jan de VOLDER - Brasile: Giancarlo SUMMA - Bulgaria: Antony TODOROV - Camerun: Georges R. TADONKI - Canada: Rodolphe de KONINCK - Cechia: Ian KŘEN - Cina: Francesco SISCI - Congo-Brazzaville: Martine Renée GALLOY - Corea: CHOI YEON-GOO - Estonia: Jan KAPLINSKIJ - Francia: Maurice AYMARD, Michel CULLIN, Bernard FALGA, Thierry GARCIN - Guy HERMET, Marc LAZAR, Philippe LEVILLAIN, Denis MARAVAL, Edgar MORIN, Yves MÉNY, Pierre MILZA - Gabon: Guy ROSSATANGA-RIGNAULT - Georgia: Ghia ZHORZHOLIANI - Germania: Detlef BRANDES, Iring FETSCHER, Rudolf HILF, Josef JOFFE, Claus LEGGEWIE, Ludwig WATZAL, Johannes WILLMS - Giappone: Kuzubiro JATABE Gran Bretagna: Keith BOTSFORD - Grecia: Françoise ARVANITIS - Iran: Bijan ZARMANDILI - Israele: Arnold PLANSKI - Lituania: Alfredas BLUMBLAUSKAS - Panamá: José ARDILA - Polonia: Wojciech GIEŁŻYŃSKI Portogallo: José FREIRE NOGUEIRA - Romania: Emilia COSMA, Cristian IVANES - Ruanda: José KAGABO Russia: Igor PELLICCIARI, Aleksej SALMIN, Andrej ZUBOV - Senegal: Momar COUMBA DÍOP - Serbia e Montenegro: Tijana M. DJERKOVIĆ, Miodrag LEKIĆ - Siria e Libano: Lorenzo TROMBETTA - Slovacchia: Lubomir LIPTAK - Spagna: Manuel ESPADAS BURGOS, Victor MORALES LECANO - Stati Uniti: Joseph FITCHETT, Igor LUKES, Gianni RIOTTA, Ewa THOMPSON - Svizzera: Fausto CASTIGLIONE - Togo: Comi M. TOULABOR - Turchia: Yasemin TASKIN - Città del Vaticano; Piero SCHIAVAZZI - Venezuela: Edgardo RICCIUTI Ucraina: Leonid FINBERG, Mirosłav POPOVIĆ - Ungheria: Gyula L. ORTUTAY

Rivista mensile n. 3/2018 (marzo) ISSN 2465-1494

**Direttore responsabile** *Lucio Caracciolo* 

© Copyright GEDI Gruppo Editoriale SpA

via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma

**GEDI Gruppo Editoriale SpA** 

Presidente onorario Carlo De Benedetti

Consiglio di amministrazione

Presidente Marco De Benedetti Amministratore delegato Monica Mondardini

Consiglieri Massimo Belcredi, Agar Brugiavini, Elena Ciallie Alberto Clò, Rodolfo De Benedetti, Francesco Dini

John Elkann, Silvia Merlo, Elisabetta Oliveri

Luca Paravicini Crespi, Carlo Perrone, Michael Zaoui

Direttori centrali

Produzione e sistemi informativi *Pierangelo Calegari*Relazioni esterne *Stefano Mignanego*Risorse umane *Roberto Moro* 

Divisione Stampa nazionale

Direttore generale Corrado Corradi Vicedirettore Giorgio Martelli

Prezzo 15.00

Distribuzione nelle librerie: Messaggerie Libri SpA, via Giuseppe Verdi 8, Assago (MI), tel. 02 45774.1 r.a. fax 02 45701032

Responsabile del trattamento dati (dlgs 30 giugno 2003 n. 196) Lucio Caracciolo

Pubblicità Ludovica Carrara, lcarrara@manzoni.it

Informazione sugli abbonamenti: GEDI Distribuzione SpA, Divisione abbonamenti Limes, casella postale 10642, 20110 Milano, tel. 199.78.72.78 (0864.256266 per chi chiama da telefoni cellulari il costo massimo della telefonata da rete fissa è di 14,26 cent di euro al minuto più 6,19 cent di euro alla risposta iva inclusa), fax 02.26681986, e-mail: abbonamenti@somedia.it

Abbonamenti esteri: tel. 0864.256266; arretrati: 199.78.72.78 (0864.256266 per chi chiama da telefoni cellulari; il costo massimo della telefonata da rete fissa è di 14,26 cent di euro al minuto più 6,19 cent di euro alla risposta Iva inclusa). Non si effettuano spedizioni in contrassegno.

La corrispondenza va indirizzata a *Limes - Rivista Italiana di Geopolitica, via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma, tel. 06 49827110; fax 06 49827125* 

### www.limesonline.com - limes@limesonline.com

GEDI Gruppo Editoriale SpA, Divisione Stampa nazionale, Banche dati di uso redazionale. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 2 comma 2 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'Allegato A del Codice in materia di protezione dei dati personali ex d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, GEDI Gruppo Editoriale SpA. rende noto che presso la sede di via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma esistono banche dati di uso redazionale. Per completezza, si precisa che l'interessato, ai fini dell'esercizio dei diritti riconosciuti dall'articolo 7 e seguenti del d.lgs. 196/03 – tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di dati, l'indicazione delle modalità di trattamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione e il diritto di opporsi in tutto o in parte al relativo uso – potrà accedere alle suddette banche dati rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati contenuti nell'archivio sopraindicato presso la redazione di Limes, via Cristoforo Colombo 90, 00147 Roma.

I manoscritti inviati non saranno resi e la redazione non assume responsabilità per la loro perdita. *Limes* rimane a disposizione dei titolari dei copyright che non fosse riuscito a raggiungere

Registrazione al Tribunale di Roma n. 178 del 27/4/1993

Stampa e legatura Puntoweb s.r.l., stabilimento di Ariccia (Roma), aprile 2018



Parigi ripensa il mondo per salvarsi dal declino Macron, Giove all'Eliseo

## LA FRANCIA MONDIALE

LIMES È IN EBOOK E SU IPAD • WWW.LIMESONLINE.COM





### **SOMMARIO n. 3/2018**

### **EDITORIALE**

9 Giove all'Eliseo

| PARTE I  | LA POTENZA NECESSARIA                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33       | Pascal GAUCHON - Non c'è Francia senza grandeur                                             |
| 41       | Durio FABBRI - L'indispensabile universalismo francese                                      |
| 51       | Alessandro ARESU - Sovranismo e macronia:<br>come lo Stato profondo governa la Francia      |
| 63       | Olivier KEMPF - La strategia che non c'è                                                    |
| 73       | Alberto DE SANCTIS - La Marina non vince quasi mai ma proietta la potenza francese          |
| 81       | Roger PILHION e Marie-Laure POLETTI - Se i francesi dimenticano il francese                 |
| 89       | Olivier KEMPF - Giù le mani dalla <i>force de frappe</i>                                    |
| 97       | Ulysse LOJKINE, Baptiste ROGER-LACAN e Gilles GRESSANI - Una certa idea dell'Unione Europea |
| 107      | Luca MAINOLDI - Tutte le spie del presidente                                                |
| PARTE II | CON CHI, CONTRO CHI (E NOI?)                                                                |
| 117      | Fabrizio MARONTA - L'Europa sovrana secondo Macron                                          |
| 125      | Pierre-Emmanuel THOMANN - La coppia franco-tedesca è una comoda illusione                   |
| 133      | Erit TERZUOLO - La Francia amerikana                                                        |
| 139      | Mauro DE BONIS - Parigi-Mosca, prove di dialogo                                             |
| 147      | Milosz J. ZIELIŃŚKI - Nazionale e filoatlantica, l'Europa di Macron vista da Varsavia       |
| 153      | Jean DUFOURCQ - L'Africa francese è sempre più stretta                                      |
| 163      | Olivier HANNE - Come Parigi ha perso il Medio Oriente                                       |
| 173      | Carlo PELANDA - L'inutilità dello sforzo francese di dominare l'Italia                      |
| 179      | Germano DOTTORI - Italia-Francia, il match infinito                                         |
| 187      | Federico PETRONI - Il senso transalpino per le imprese nostrane                             |
| 193      | Mario VIRANO, Jean-Pierre RAFFARIN e Pascal ALLIZARD - Le nuove vie della seta              |

| PARTE II | I ALLA RICONQUISTA DELLA REPUBBLICA                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201      | Dario FABBRI - La Sesta Repubblica può attendere                                                      |
| 209      | Francesco MASELLI - Parigi, lo Stato città                                                            |
| 217      | Gérard-François DUMONT - Devoluzione addio! Lo Stato francese riaccentra                              |
| 229      | Jean-Baptiste NOÉ - Aux armes, citoyens!                                                              |
| 235      | André FAZI - La Corsica nazionalista contro lo Stato di Parigi                                        |
| 245      | Gilles SIMEONI - 'La Francia non deve temere l'autonomia della Corsica<br>e nemmeno di altre regioni' |
| 253      | Patrizio RIGOBON - La Catalogna Nord sogna una sua autonomia                                          |

### **AUTORI**

261

### LA STORIA IN CARTE

a cura di Edoardo BORIA

263



# Lo stato del \_\_

OUINTO FESTIVAL DI LIMES - Genova, Palazzo Ducale, 4-6 maggio 2018

### Venerdì 4 maggio

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ITTL) Nautico San Giorgio

**ore 10**: Limes incontra le scuole — Alessandro Aresu, Laura Canali, Dario Fabbri.

#### Palazzo Ducale

ore 17.30: Inaugurazione della mostra cartografica Oltremare — Laura Canali, Lucio Caracciolo, Lorenzo Trombetta.

**ore 18**: Lo stato del mondo e noi – Paolo Gentiloni (conversazione con Lucio Caracciolo).

**ore 21**: Francesco e lo stato della Chiesa — Massimo Franco, Piero Schiavazzi, Antonio Spadaro, Matteo Zuppi. PROGRAMMA PROVVISORIO

### Sabato 5 maggio

ore 10: L'impero americano (malgrado Trump)

George Friedman, keynote speech

a seguire: Shin Dingli, Dario Fabbri, Dmitri Suslov.

ore 11.30: Visita guidata mostra Oltremare — Laura Canali.

ore 12: La querra non è più quella di una volta - Germano Dottori, Giampiero Giacomello, Virgilio Ilari, Federico Petroni.

**ore 15.30**: Tutta l'energia del mondo — Claudio Descalzi (conversazione con Lucio Caracciolo).

ore 16.30: Perché le guerre in Medio Oriente non finiscono mai — Marco Ansaldo, Marco Carnelos, Margherita Paolini, Lapo Pistelli, Lorenzo Trombetta.

ore 18.30: Vie della seta: la contro-globalizzazione cinese – Giuseppe Cucchi, Giorgio Cuscito, Alberto de Sanctis, Shin Dingli, Francesco Sisci.

**ore 21**: Follia e potere — Niccolò Ammaniti, Davide Assael, Lucio Caracciolo, Giuliano Ferrara.

### Domenica 6 maggio

ore 10: Europa, non-Europa, Europa tedesca? — Alessandro Aresu, Antonia Colibasanu, Heribert Dieter, Dario Fabbri, Pascal Gauchon.

**ore 11.30**: Visita guidata mostra Oltremare — Laura Canali.

ore 12: Corea, come evitare una guerra mondiale — Shin Dingli, Dario Fabbri, Fabrizio Maronta, Francesco Sisci, Chun Yunawoo.

ore 16: Capitalismi contro — Giuseppe Berta, Heribert Dieter, George Friedman, Fabrizio Maronta, Massimo Nicolazzi.

ore 18: Migrazioni, demografia e identità nazionale – Bettina Biedermann, Lucio Caracciolo, Ilvo Diamanti, Massimo Livi Bacci, Marco Minniti, Andrea Riccardi.

- Ci vediamo a Genova!-

Un grato saluto ai nostri lettori

Lucio Caraccisto









### **EDITO**RIALE

# Giove all'Eliseo

1. La Francia è uno stato che gioca nel mondo il suo destino di nazione. È idea universale compressa nel suo spazio semisovrano. Stato d'anima. Vitale vocazione alla potenza, radicata in una storia grandiosa che ne fonda, con la lingua, identità e ambizione mondiale.

Per esistere la Francia deve apparire più di quel che è. Simboli, narrazione e autocoscienza ne eccedono le risorse omologate da economisti e politologi. Quelle misurano i paesi normali. La République, unica monarchia effettiva fra le liberaldemocrazie occidentali, patria rivoluzionaria dei diritti universali dell'uomo (francese), esprime la specifica missione ecumenica che ne fa la potenza più immateriale del pianeta. Di qui la presunzione da fuoriclasse senza tempo, il mito della France étérnelle evocato dal suo enfatico condottiero nella Parigi liberata dai nazisti. Arroganza? Certo. Ma se vestita d'eleganza, può affascinare il mondo.

Valga un episodio custodito negli annali della diplomazia internazionale. New York City, Palazzo di Vetro, 14 febbraio 2003. Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in inconsueta solennità, prende la parola in mondovisione Dominique Galouzeau de Villepin, ministro degli Esteri di Francia. Nove giorni prima, in quello stesso consesso il segretario di Stato americano, generale Colin Powell,

dovette esibire – per militare spirito di servizio – false prove sulle armi di distruzione di massa attribuite a Saddam onde legittimare la disastrosa invasione dell'Iraq. «Macchia dolorosa» sulla sua coscienza, ammetterà dopo <sup>1</sup>. A Powell de Villepin oppone con rotonda retorica il rifiuto assoluto di Parigi a quell'avventura. Rivolto non tanto agli Stati Uniti, colosso segretamente invidiato e alleato di quasi sempre, quanto alla «Nuova Europa». Ovvero alla sgangherata compagnia di ex satelliti moscoviti, iperatlantisti convinti, opportunisti o solo servili, allestita dall'amministrazione Bush junior in contrapposizione all'asse franco-tedesco, ostinatamente avverso alla sconsiderata impresa mesopotamica. De Villepin cala il suo non! dall'alto della nobiltà della storia patria. Suscita così uno dei rarissimi applausi a scena aperta mai echeggiati in quel rarefatto aeropago dove grandi, medie e minime nazioni giocano alla comunità internazionale: «Ed è un vecchio paese, la Francia, di un vecchio continente come il mio, l'Europa, che ve lo dice oggi. (...) Un paese (...) che non ha tuttavia cessato di restare in piedi di fronte alla Storia e di fronte agli uomini»<sup>2</sup>.

Ne scaturì quasi una guerra di religione tra Washington e Parigi, che però alla lunga confermò la prima nel rispetto della seconda e quest'ultima nel sofferto vincolo al Numero Uno. Testimoniato dal contributo surrettizio ma apprezzato dell'intelligence tricolore alla liquidazione di Saddam.

Il binomio nazional-trascendentale che accomuna francesi e americani nella pulsione missionaria obbliga a una geopolitica espansiva. Strutturalmente disposta alla violenza. Ciascuno vi partecipa nei modi e con gli strumenti disponibili, pur così asimmetrici. Su sfondo competitivo anche in tempo di proclamata alleanza. Perché ogni universalismo non ne tollera altri. Non in punto di logica – due ideali ecumenici sono contraddizione in termini. Tanto meno nelle competizioni di potenza, dovute alla disparità nei fini e nei mezzi.

Di questo agonismo testimonia la storia di Francia. Lo canta la Marsigliese, inno ai suoi «magnanimi guerrieri». Lo conferma il contrastato ma sempre intrinseco rapporto con il dizigote gemello d'Oltreatlantico, al cui parto rivoluzionario e protoimperiale contribuiro-

<sup>1.</sup> Cfr. S.R. Weisman, «Powell Calls His U.N. Speech a Lasting Blot on His Record», *The New York Times*, 9/9/2005.

<sup>2.</sup> D. de Villepin – «Discours prononcé à l'ONU lors de la crise irakienne – 14 février 2003», fr.wikisource.org/wiki

no primogenitori francesi. Ispirandone il progetto – quanto Montesquieu in Jefferson! Servendone la spada – quella del marchese de la Fayette, primo degli otto cittadini d'onore degli Stati Uniti d'America, affiancava a Yorktown l'amico Washington. Sullo sfondo, la sfida di Luigi XVI alla talassocrazia britannica, che per suprema ironia della storia colloca l'ultimo monarca dell'Ancien Régime fra i padri della repubblica americana. Tanto da farsi raffigurare in porcellana biscuit da Charles-Gabriel Sauvage, distinto scultore della manifattura di Niderviller, mentre porge a Benjamin Franklin i trattati di alleanza firmati da Francia e Stati Uniti il 6 febbraio 1778. Nel rispetto di ruolo e proporzioni: il Borbone imparruccato, vestito d'armatura a marcare il sostegno militare offerto ai ribelli americani, il mantello gigliato a segnalarne la regalità, mentre allo scienziato ambasciatore Sauvage assegna un cappotto rusticheggiante.

Infine Napoleone, involontario eroe della futura superpotenza d'Oltreoceano. Distratto dal suo imperialismo veterocontinentale (carta a colori 1), svende nel 1803 agli Stati Uniti la strategica, immensa Louisiana, con la sua decisiva quota di bacino del Mississippi. Senza di che l'impero americano sarebbe stato inconcepibile.

Quasi due secoli dopo, nel testamento geopolitico di François Mitterrand risuonava ancora l'eco di tanto intima rivalità: «La Francia non lo sa, ma noi siamo in guerra con l'America. Sì, una guerra permanente, una guerra vitale, una guerra economica, una guerra apparentemente senza morti. Sì, sono molti duri gli americani, sono voraci, vogliono un potere non condiviso sul mondo. È una guerra sconosciuta (...) e tuttavia una guerra mortale»<sup>3</sup>. Fenomenologia segreta di universalismi in conflitto. Ad anticipare la tesi di Étienne Balibar, marxista eterodosso che Emmanuel Macron cita quale suo giovanile maestro di hegelismo – l'anziano professore giura di non ricordarlo: «L'universalismo non fa mai direttamente ciò che dice né dice direttamente ciò che fa»<sup>4</sup>. Al fondo, ogni pretesa universale è nazionalista. È «allo stesso tempo» – direbbe Macron – cosmopolita nella forma ed esclusiva nella sostanza. L'umanismo repubblicano serve la

<sup>3.</sup> Così confessava il presidente poco prima di morire al giornalista Georges-Marc Benamou, che ne avrebbe riportate le frasi nel suo *Le Dernier Mitterrand*, Paris 2005, Plan.

<sup>4.</sup> E. Balibar, «Sur l'universalisme: Un débat avec Alain Badiou», allocuzione inaugurale dell'incontro organizzato dalla School of Social Sciences, University of California, Irvine, 2/2/2007, *Mediapart*, 9/12/2014, goo.gl/krnwWg

causa della Grande Nation come il destino manifesto incita all'espansione stars and stripes.

Su tale stigma ancipite la Repubblica fonda il suo rango. Termine che in tutte le lingue meno una indica il posto che spetta a qualcosa o a qualcuno in un ordine assegnato o dinamico. In francese fissa il perfetto opposto: «rang» significa indipendenza. Parigi non può misurarsi alla pari con coloro che, pesati secondo le comuni bilance del potere, si vorrebbero omologhi. In geopolitica non valgono le categorie del pugilato, assegnate da bascule opportunamente tarate. Altrimenti la Francia si batterebbe fra mediomassimi, classe di chi vorrebbe ma non può. Scadrebbe a «grande potenza media», bruttura sfuggita a un suo aristocratico ex presidente in un lapsus da passione triste, subito adottato nel gergo diplomatico e inscritto nelle tavole dell'accademia più andante<sup>5</sup>.

Confrontarsi con potenze superiori implica uno sforzo di recitazione spesso frustrante. Il più talentuoso primattore della puissance, Charles de Gaulle, confidava a un amico: «Io sono su una scena teatrale e faccio finta di crederci, faccio credere che la Francia sia un grande paese. È un'illusione perpetua»<sup>6</sup>. Macron prende altrettanto sul serio la gravitas della carica, pur non avvicinando finora il formato né lo spirito del Generale. L'ottavo presidente della Quinta Repubblica si assimila senza ironia a Giove, si vuole «padrone degli orologi», gode della «verticalità del potere» derivata dal gene catto-clericale della regalità gallicana, adora il simbolismo del suo ufficio. Contro ogni postmodernismo cinico e destrutturante postula l'obbligo della «grande narrazione». Scrive e riscrive il romanzo della grandeur. Sa che il suo è paese di «monarchici regicidi» 7. Constata che almeno fino al suo avvento alla magistratura suprema «nella politica francese è assente la figura del Re, del quale penso fondamentalmente che il popolo francese non volesse la morte. Si è poi cercato di rioccupare quel vuoto, con le fasi napoleoniche e golliane»<sup>8</sup>. Dopo de Gaulle, «la normalizzazione della figura del presidente (allusione al predecessore e mentore

6. Cit. in D. Vernet, «Une certaine idée de la France», Le Monde, 13/2/1988.

<sup>5.</sup> Così Valéry Giscard d'Estaing intervenendo al Trentunesimo colloquio dell'Alliance Française, il 28 gennaio 2009, goo.gl/Hi4MCq

<sup>7.</sup> K. Brinkbäumer, J.A. Heyer, «We Need to Develop Political Heroism», intervista con E. Macron, Der Spiegel, 13/10/2017, goo.gl/obs6NW

<sup>8.</sup> E. Fottorino, L. Greilsamer, A. Van Reeth, «J'ai rencontré Paul Ricoeur qui m'a rééduqué sur le plan philosophique», *Le 1 Hebdo*, 8/7/2015, goo.gl/gS6qTH

François Hollande, poi tradito con metodo, n.d.r.) ha reinstallato un seggio vuoto al cuore della vita politica. Eppure, dal presidente della Repubblica ci si attende che ricopra quella funzione<sup>9</sup>.

Il capo dello Stato è Re, sillaba che Macron – Napoleone IV per i critici irriverenti <sup>10</sup> – scrive e pronuncia con l'iniziale maiuscola. Dall'Eliseo vuole presiedere, non governare la Francia. Per trasformarla. Probabile che l'autore di una tesi di diploma di studi approfonditi sopra «L'interesse generale: lettura e principi della filosofia del diritto di Hegel» si consideri «individuo cosmico-storico». Eroico interprete dell'universale superiore, intento a captare lo spirito a noi umani invisibile che batte alle porte del presente. Révolution è infatti il titolo del suo libro programma, silloge della vocazione presidenziale, incitamento ai troppi compatrioti confitti nella depressione, usi respirare l'aria del declino <sup>11</sup>.

Dopo il presidente «bling-bling» (Nicolas Sarkozy) e l'ipernormale Hollande, il gioviano Macron vuole proiettare tutt'altra immagine della Grande Nation. Eccolo accogliere Putin nella reggia di Versailles, sedurre Trump con la sfilata del 14 luglio agli Champs-Élysées tanto da indurlo a comandare all'impronta una parata militare stars and stripes per il prossimo 4 luglio (prospettiva che non eccita né Pentagono né Congresso), inaugurare un Louvre formato Golfo ad Abu Dhabi 12. Per proclamare a Davos, davanti al club più elitista del pianeta, nel suo corretto inglese nasale: «France is back!». Sicché il Soft Power 30 Index del Portland Consulting Group promuove nel 2017 la Francia a leader mondiale in tale impalpabile ma gratificante specialità. Davanti al Regno Unito, sempre brillante secondo, seguito dai retrocedenti Stati Uniti e Germania<sup>13</sup>. Intanto a Washington il direttore della National Intelligence Dan Coats avverte il Senato che «il centro di gravità dell'Europa sembra slittare verso la Francia». Grazie all'«assertività» di Macron e – incomprimibile pointe antigermanica - «in seguito ai risultati delle ultime elezioni tedesche»<sup>14</sup>.

<sup>9.</sup> Ibidem.

<sup>10.</sup> J.-B. Noé, «Napoléon IV», *France en marche?* (a cura di M. Korinman), Paris 2017, Collection Outre-Terre, L'Esprit du Temps, pp. 23-27.

<sup>11.</sup> E. Macron, Révolution. C'est notre combat pour la France, s.l. 2016, XO Éditions.

<sup>12.</sup> R. Zaretsky, «The Louvre Isn't Just a Museum. It's a Power Tool», Foreign Policy, 10/11/2017.

<sup>13.</sup> The Soft Power 30. A Global Ranking of Soft Power, 2017, Portland, USC Center on Public Diplomacy, softpower 30.com

<sup>14.</sup> Intel Chief: Spying in Space, Space Weapons a Growing Threat; FBI & Intel Chiefs Senate Intel Committee», Cnn Newsroom, 13/2/2018, goo.gl/M9GYYJ

| 15<br>7,9638<br>8,5949<br>8,2854 | Forze<br>Armate<br>20<br>18,3687<br>7,0774<br>9,7570               | Stabilità<br>e coesione<br>10<br>6,1061<br>5,0361<br>4,6664                                                                                           | 25<br>17,8302<br>11,0432<br>2,9198                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scienza<br>e tecnica<br>15<br>12,2061<br>6,9992<br>2,0054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15<br>13,885<br>6,7209<br>5,3827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>76,3599<br>45,4717<br>33,0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,9638<br>8,5949<br>8,2854       | 18,3687<br>7,0774                                                  | 6,1061<br>5,0361                                                                                                                                      | 17,8302<br>11,0432                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,2061<br>6,9992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13,885<br>6,7209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76,3599<br>45,4717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,5949<br>8,2854                 | 7,0774                                                             | 5,0361                                                                                                                                                | 11,0432                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,9992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,7209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45,4717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,2854                           | , .                                                                | .,                                                                                                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,                                | 9,7570                                                             | 4,6664                                                                                                                                                | 2,9198                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,0054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,3827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,0167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.07/18                          |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0,0740                           | 2,8106                                                             | 6,7964                                                                                                                                                | 5,6853                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,9820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32,1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,3671                           | 2,3626                                                             | 7,1144                                                                                                                                                | 4,6716                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,5083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,4428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31,4668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,6983                           | 0,7262                                                             | 6,9364                                                                                                                                                | 7,6007                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,0341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,6616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,6573                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,3590                           | 0,5094                                                             | 7,4826                                                                                                                                                | 4,4172                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,6290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,3162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27,7734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5,3688                           | 1,3431                                                             | 5,9950                                                                                                                                                | 5,2906                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,7429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,6756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26,4160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7,3819                           | 0,5223                                                             | 7,7733                                                                                                                                                | 2,9481                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,2326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,6217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,4833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,1019                           | 0,0611                                                             | 8,0482                                                                                                                                                | 5,0785                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,9249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,0811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,2957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8,2276                           | 3,1970                                                             | 4,3033                                                                                                                                                | 3,0421                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,3605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22,7172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,5086                           | 1,1457                                                             | 5,1794                                                                                                                                                | 4,1569                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,7040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,0990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21,7936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,4874                           | 1,4646                                                             | 5,0233                                                                                                                                                | 3,3119                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,8503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,6567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,7942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4,7811                           | 0,1975                                                             | 8,5595                                                                                                                                                | 2,9160                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,5225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,8176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20,7942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | 4,6983<br>3,3590<br>5,3688<br>7,3819<br>4,1019<br>3,2276<br>4,5086 | 4,6983 0,7262<br>3,3590 0,5094<br>5,3688 1,3431<br>7,3819 0,5223<br>4,1019 0,0611<br>3,2276 3,1970<br>4,5086 1,1457<br>4,4874 1,4646<br>4,7811 0,1975 | 4,6983     0,7262     6,9364       3,3590     0,5094     7,4826       5,3688     1,3431     5,9950       7,3819     0,5223     7,7733       4,1019     0,0611     8,0482       3,2276     3,1970     4,3033       4,5086     1,1457     5,1794       4,4874     1,4646     5,0233       4,7811     0,1975     8,5595 | 4,6983     0,7262     6,9364     7,6007       3,3590     0,5094     7,4826     4,4172       5,3688     1,3431     5,9950     5,2906       7,3819     0,5223     7,7733     2,9481       4,1019     0,0611     8,0482     5,0785       3,2276     3,1970     4,3033     3,0421       4,5086     1,1457     5,1794     4,1569       4,4874     1,4646     5,0233     3,3119       4,7811     0,1975     8,5595     2,9160 | 4,6983     0,7262     6,9364     7,6007     5,0341       8,3590     0,5094     7,4826     4,4172     2,6290       5,3688     1,3431     5,9950     5,2906     4,7429       7,3819     0,5223     7,7733     2,9481     2,2326       4,1019     0,0611     8,0482     5,0785     2,9249       3,2276     3,1970     4,3033     3,0421     1,5867       4,5086     1,1457     5,1794     4,1569     2,7040       4,4874     1,4646     5,0233     3,3119     3,8503       4,7811     0,1975     8,5595     2,9160     2,5225 | 4,6983     0,7262     6,9364     7,6007     5,0341     5,6616       8,3590     0,5094     7,4826     4,4172     2,6290     4,3162       5,3688     1,3431     5,9950     5,2906     4,7429     3,6756       7,3819     0,5223     7,7733     2,9481     2,2326     3,6217       4,1019     0,0611     8,0482     5,0785     2,9249     3,0811       8,2276     3,1970     4,3033     3,0421     1,5867     2,3605       4,5086     1,1457     5,1794     4,1569     2,7040     4,0990       4,4874     1,4646     5,0233     3,3119     3,8503     2,6567       4,7811     0,1975     8,5595     2,9160     2,5225     3,8176 |

Su quest'onda «globale», un'autorevole e non macroniana rivista di geopolitica francese, Conflits, stila un'originale classifica delle potenze mondiali basata su sei categorie con relativi coefficienti (10 per coesione e stabilità, 15 per territorio e abitanti, per tecnologia e per influenza, 20 per capacità militari, 25 per economia), che eleva la Francia al quarto posto dietro Stati Uniti, Cina e Russia – sole entità «veramente sovrane» – ma davanti ai rivali di sempre, Regno Unito e Germania. Con l'Italia dodicesima, subito dietro Svizzera e India (tabella) <sup>15</sup>. Il direttore di Conflits, Pascal Gauchon, sotto lo sfottente titolo «Cocorico!», nota con gusto come, contabilità economiche a parte, la Francia superi la Germania in ogni altra metrica, grazie anche all'irradiamento della sua lingua di cultura, scalzata nell'uso inter-

nazionale dall'inglese ma tuttora co-ufficiale nelle sedi Nato, Ue e Onu, alle sparse collettività d'Oltremare – coriandoli d'impero che almeno sulla carta le attribuiscono un vastissimo dominio oceanico – all'arsenale atomico, all'industria della difesa, al valore delle Forze armate (carta a colori 2). Ma soprattutto in forza della sua immagine, «frutto di un patrimonio pazientemente accumulato da una quarantina di re, due imperatori e cinque repubbliche» <sup>16</sup>. Parafrasi a uso anglo-tedesco del memento golliano: «C'è un patto venti volte secolare tra la grandezza della Francia e la libertà del mondo» <sup>17</sup>.

Non inganni la retorica della grandeur. L'eccezione francese era ieri volontà di potenza. Oggi è anzitutto istinto di sopravvivenza. In formula: senza potenza niente sopravvivenza. Confessa Macron: «Penso che il nostro paese stia camminando su uno strapiombo e penso che potrebbe anche cadere giù» 18.

2. I francesi sono figli dello Stato. Primo paese europeo per superficie (675 mila chilometri quadrati, possedimenti ultramarini inclusi), secondo per abitanti (66 milioni) dopo la Germania – ma il sorpasso demografico ai danni del vicino d'oltre Reno è previsto poco dopo la metà del secolo. Semieuclideo nella figura esagonale, chiuso in frontiere quasi tutte naturali: Manica a nord, Reno, Giura e Alpi a est, Mediterraneo e Pirenei a sud, Atlantico a ovest. Fin qui la geografia, che Fernand Braudel elevò a marcatore identitario, individuando nel nesso primordiale Rodano-Saona-Senna la genesi dell'unità statuale (carta a colori 3) 19.

Economia e geopolitica informano che il cuore dell'Esagono batte a Parigi, nell'Île de France: 2,2% del territorio nazionale da cui deriva il 29% del prodotto interno lordo. Ridotto capetingio, incastonato nel continente, che lo sguardo «ostinatamente terriero» <sup>20</sup> di re, imperatori e presidenti ha voluto prevalesse sui suoi potenziali sbocchi oceanici, cedendo il dominio delle onde all'odiato impero britan-

<sup>16.</sup> P. Gauchon, «Cocorico!», Conflits, n. 17, aprile 2018, p. 62.

<sup>17.</sup> È il monito del generale de Gaulle ai francesi di Gran Bretagna, riuniti a Londra il 1º marzo 1941. Cfr. l'editoriale «L'impossibilità di essere normali», *Limes*, «La Francia senza Europa», n. 3/2012, pp. 8-9. 18. Così il presidente nel resoconto di E. Carrère, «Macron secondo Carrère», *IL 97*, 27/11/2017, goo. gl/rqPF6R

<sup>19.</sup> Cfr. F. Braudel, *L'identité de la France*, Paris 2011, Flammarion p. 269, dove dichiara il suo debito al grande geografo Paul Vidal de la Blache. 20. *Ivi*, p. 310.

nico. «L'Oceano è inglese. Mi rattrista che questo campo sublime della libertà appartenga a un'altra nazione», annotava Jules Michelet nell'agosto 1831 <sup>21</sup>. Singolare che per riparare a tanto errore recenti quanto contrastati piani di riforma della Regione Île de France intendano inglobarvi Le Havre, affaccio marittimo di pregevole consistenza, in asse con la capitale. Nell'ambito della Grande Parigi, altrettanto contestato progetto mirante a fare della metropoli, non più contrapposta al «deserto francese», un magnete di rango mondiale in campo culturale, scientifico, tecnologico ed economico (carta a colori 4). Anche – perché no? – a spese di Londra.

Storia e cronaca insegnano che nell'Esagono coabitano tre generi: donne, uomini e funzionari pubblici. Ministri, prefetti, direttori di gabinetto, sindaci, poliziotti, accademici, amministratori e soldati d'ogni ordine e grado. Spesso colti, talvolta alteri – algoritmi su due gambe devoti al metodo prima, al risultato poi. Leggenda vuole che un giorno all'Éna – Scuola nazionale di amministrazione, fucina dell'élite transalpina – un inglese e un francese gareggiassero per risolvere un problema. Il primo trovò la soluzione. Il collega protestò perché questa non discendeva dal metodo incardinato nei manuali. La giuria dei dotti assegnò al secondo la palma del vincitore. Trionfo della teoria francese sul pragmatismo anglo. Il britannico accolse con labbro rigido l'estroversa solidarietà manifestatagli di pieno cuore dal collega italiano che assisteva allo scontro di civiltà.

Lo Stato profondo si forgia nelle classi preparatorie alle grandi scuole, con il loro ammiccante argot. Sei khâgne – come Macron al liceo Henri-IV di Parigi, preparando la fallita ammissione all'École normale supérieure – o hypokhâgne a seconda dell'anno frequentato (da cagneux, aggettivo riferito al valgismo del secchione segnato da ginocchia ravvicinate e piedi scartati). Fiera umanità incravattata oggi nuovamente en marche, miracolata da Macron, fuoriclasse di tanta classe. Tecnocrazia dai remoti gerghi classicheggianti, genus irritabile che al seguito del presidente giovane sbaraglia i vecchi partiti, squalificati ventriloqui della politique politicienne. Questo è il tempo dei macronisti. Antemarcia o della seconda ora, teorici e/o pratici dell'elitismo, ottimati convinti che vi sia una e una sola politi-

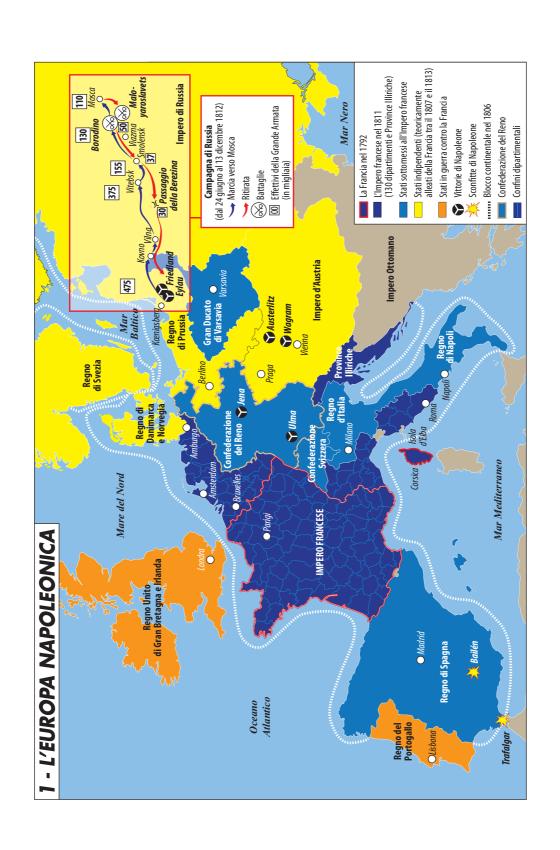

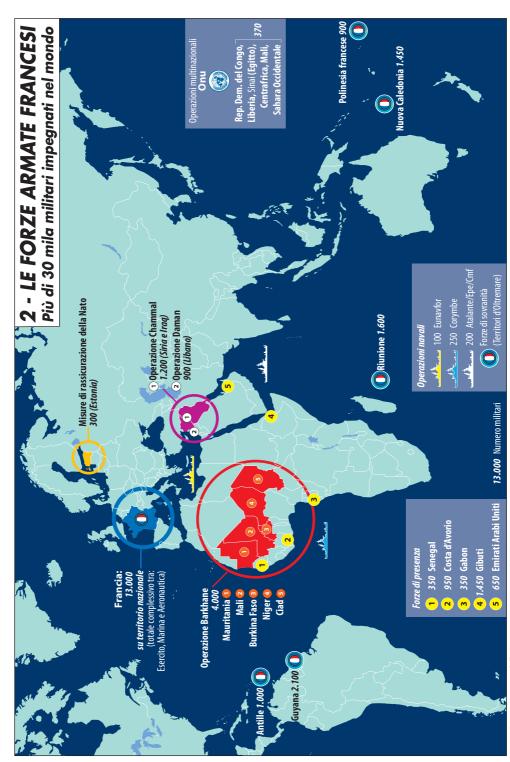

Fonte: Stato maggiore delle Forze armate, 8 marzo 2018

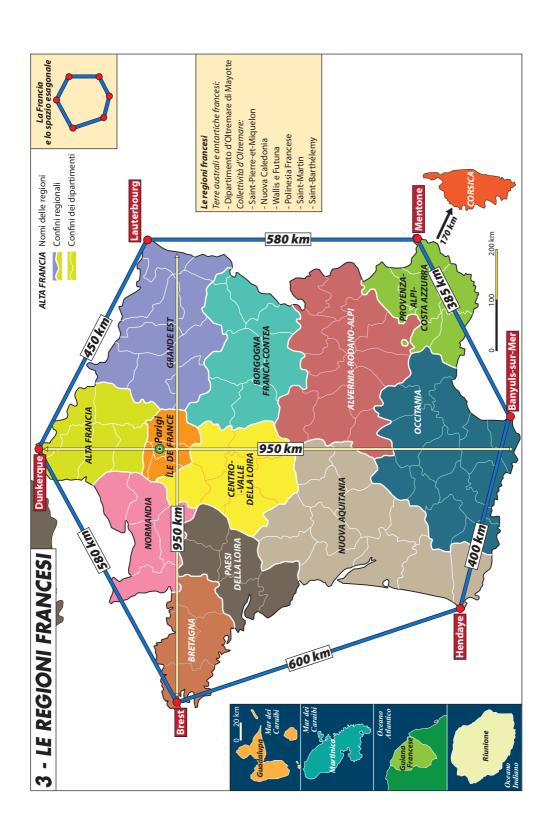

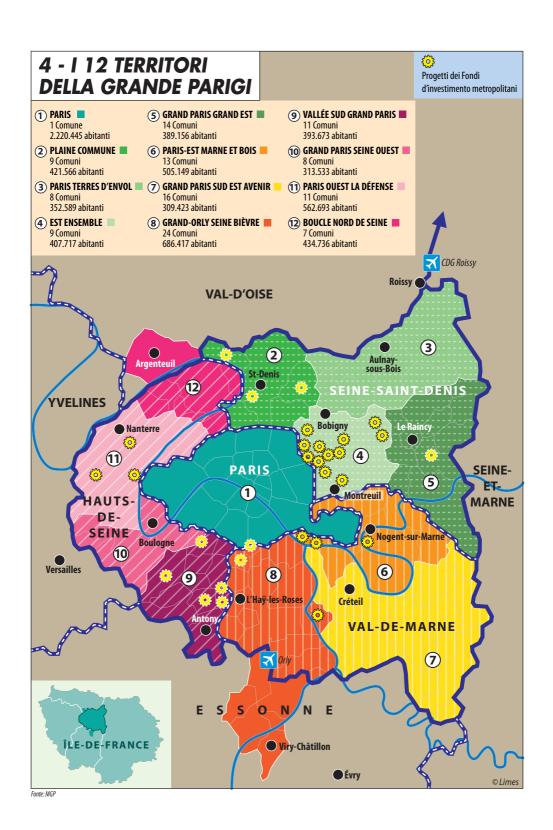

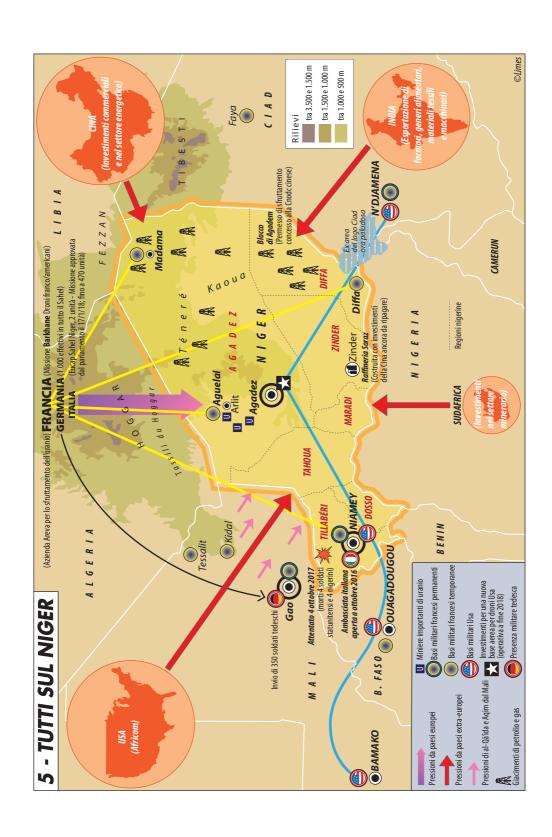

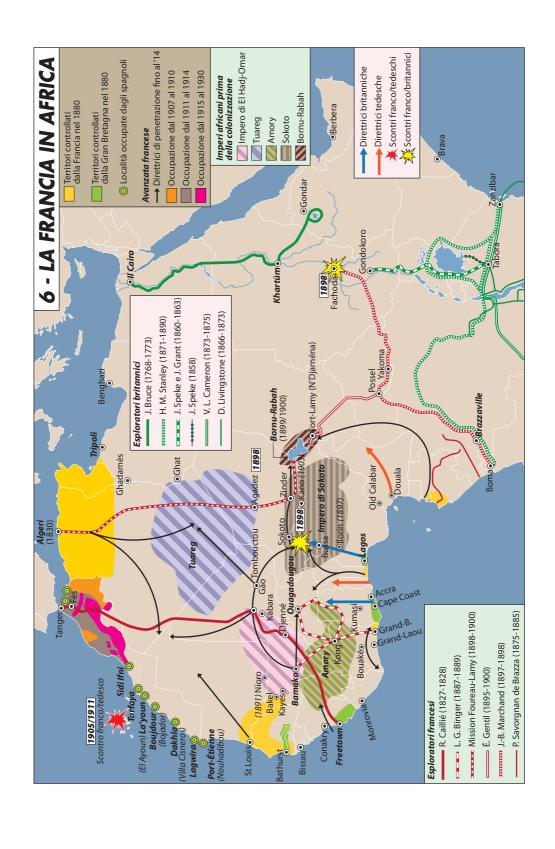

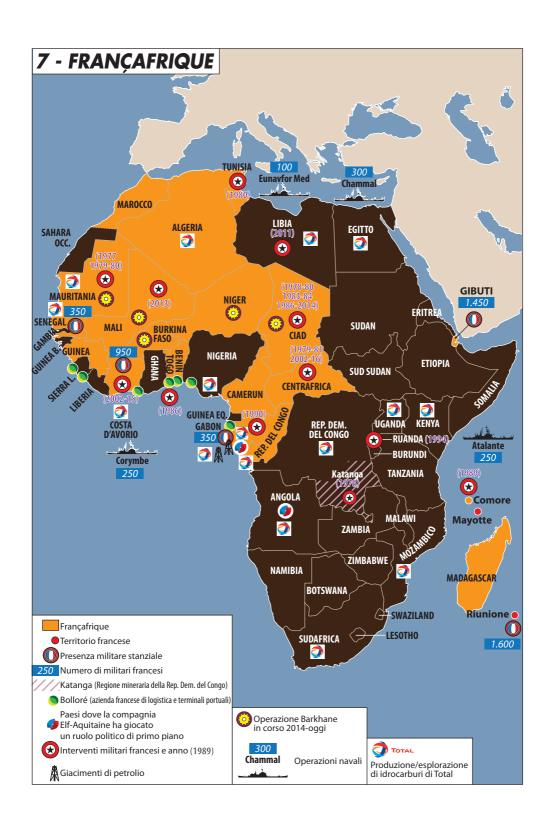

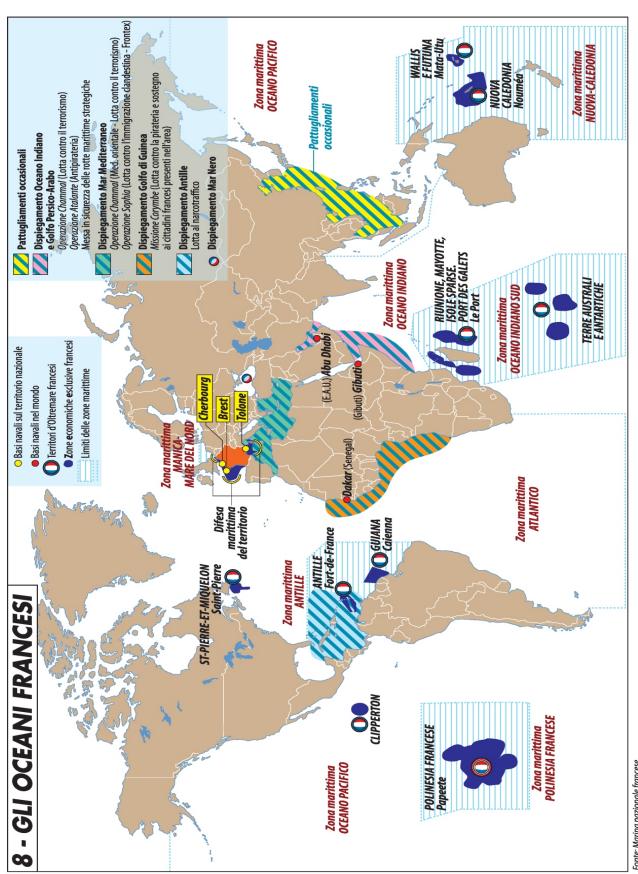

Fonte: Marina nazionale francese

ca: la tecnica. All'alta amministrazione, detentrice dei saperi dunque della verità, spetta raddrizzare lo Stato per salvare la Repubblica.

Vi sono nazioni che per secoli vivono o sopravvivono senza Stato. Altre fondate da un getto di dadi, dal capriccio di un capo. Non la Francia. La grande maggioranza dei citoyens non si concepirebbe tale se orfana delle istituzioni. La nazione teme per la sua fibra statuale, attaccata dal virus della «mondializzazione». Difficile da isolare in vitro, facile da condannare. «La Francia è triste per quel che è diventata e per la sensazione di scivolare verso l'ignoto, di non controllare più il proprio destino e perdere la sua identità»<sup>22</sup>. Parola di Macron. Ovvero del re/presidente che, stando all'architetto della Quinta Repubblica, Michel Debré, «nella nostra Francia, dove le divisioni intestine hanno un tale potere sulla scena politica, è il giudice superiore dell'interesse nazionale»<sup>23</sup>.

Curioso che vista da fuori questa Francia possa sembrare viva e riemergente, dall'interno pericolante e depressiva, anche dopo la discesa di Giove all'Eliseo. È crisi di struttura. Il paese forse più carico di storia al mondo non può aggrapparsi alle ridefinizioni politologiche, a ricette economicistiche. Accentuare il decentramento in nome della presunta «prossimità», dell'arcano principio di sussidiarietà di cultura germano-cattolica? Lo Stato profondo asserragliato a Parigi, giacobino, prefettizio, ipercentralista, refrattario al federalismo neogirondino, ritiene di aver devoluto fin troppo del suo potere alle regioni e alle istituzioni locali, sicché marcia risoluto verso il riaccentramento. Applicare il «patriottismo costituzionale» modello Habermas all'Esagono? Niente di meno realistico. Sposare il liberismo neoreaganiano? Rivolta sociale garantita, estremismi d'ogni colore alle stelle. E Macron a casa.

Salvezza nazionale e rimonta della Francia quale «grande potenza» tout court, che il presidente volutamente spoglia di altri aggettivi rivolgendosi ai suoi ambasciatori <sup>24</sup>, interdipendono dalla ritessitura delle sue sfilacciate legature sociali e territoriali. Illeggibili e incurabili senza riconnetterle alla storia e alla geopolitica dello Stato che non rinnega l'eredità imperiale né rinuncia alla pur ridotta proie-

<sup>22.</sup> E. Macron, *Révolution. C'est notre combat pour la France*, s.l. 2016, XO Éditions, p. 53. 23. M. Debré, «Discours devant le Conseil d'État», 27/8/1958, mjp.univ-perp.fr/textes/debre1958.htm 24. E. Macron, «Discours du Président de la République à l'ouverture de la conférence des Ambassadeurs», 29/8/2017, goo.gl/XBT7L9

zione militare nei cinque continenti. Chirurgia fine, non affidabile alla sola perizia dei tecnocrati/ottimati. Terapia di lunga durata, che in ogni caso muterà il volto della Francia, ne incrinerà o aggiornerà antiche certezze. Pedagogia di massa, non riducibile agli esausti salotti parigini dell'intellettualismo «impegnato».

Nel 2002 un gruppo di professori pubblicava I territori perduti della Repubblica, documentato resoconto su sessismo, violenza e antisemitismo di matrice islamista prevalentemente maghrebina nei licei della capitale <sup>25</sup>. Vi si dettagliava il montante odio antiebraico nelle banlieues. Fenomeno d'importazione, diffuso nell'immigrazione d'origine musulmana. Diverso dalla classica giudeofobia francese di marca cattolica, destrorsa, nazionalista, di cui pure scimmiotta alcuni codici. A coordinare il volume, lo storico Georges Bensoussan, che come altri coautori preferì proteggersi dietro pseudonimo. Boicottata dai media d'élite, specie di sinistra, la brossura è riapparsa in versione aggiornata nel 2015, dopo la strage dei fratelli Saïd e Chérif Kouachi a Charlie Hebdo. Punto di svolta di un terrorismo endogeno, franco-belga, d'origine nordafricana. Espressione di un radicalismo in rivolta, imbevuto di jihadismo primario, sovraccarico di cliché antisemiti, anticristiani e francofobi. Negli ultimi cinque anni, l'intelligence ha censito 78 progetti d'attentato nell'Esagono, dei quali 11 riusciti, 17 falliti, 50 sventati, compiuti da 140 autori diretti (complici e committenti esclusi). Bilancio di sangue: 245 morti e oltre 900 feriti<sup>26</sup>. Bilancio strategico: quasi due anni di stato d'emergenza – dal 13 novembre 2015 al 31 ottobre 2017 – surrogato da una legge antiterrorismo che ne preserva la sostanza, ovvero sacrifica alla sicurezza alcune libertà costitutive del patto repubblicano. Mentre oltre 10 mila soldati sono schierati sul territorio nazionale nell'operazione Sentinelle, non entusiasti dei compiti para-polizieschi loro assegnati dallo Stato a corto di mezzi informativi e repressivi. E altri 4 mila presidiano in assetto di guerra il pré carré nordafricano per limitarvi i flussi migratori e intercettarne i jihadisti, in non sempre cameratesca cooperazione con tedeschi, italiani, americani (carta a colori 5)

<sup>25.</sup> Cfr. E. Brenner (pseudonimo di G. Bensoussan), *Les territoires perdus de la République*, Paris 2002, Pluriel.

<sup>26.</sup> Cfr. il dossier «2013-2018, la radiographie du terrorisme "made in France"», Le Monde, 29/3/2018.

Non è possibile stabilire un nesso diretto fra terrorismo jihadista e violenza contro gli ebrei di Francia, in crescita dai primi anni Duemila (11 vittime fra 2006 e 2018). Resta che nell'ultimo decennio su una comunità di oltre 500 mila anime, 60 mila hanno lasciato l'Esagono per Israele perché temevano per la vita o solo non sopportavano insulti e minacce. Molti si sono installati nell'area di Tel Aviv, alcuni persino nelle colonie di Cisgiordania. Qualcuno è tornato indietro, anche perché tra i protagonisti di questa non spontanea aliyah abbondano gli orientali, i tsarfokaïm, epiteto poco gratificante con cui l'israeliano lambda (medio) bolla i sefarditi francesi di ceppo marocchino, in odore di «arabità».

Crescita dell'immigrazione, non solo islamica (carta 1), e fuga degli ebrei autoctoni sono i picchi più visibili e mediatizzati della frammentazione etno-territoriale in corso. In un paese alquanto urbanizzato, i confini comunitari tagliano quartieri, secano condomini, aprono «buchi neri» evacuati dallo Stato, autogestiti dal crimine. Specie nelle periferie, veri «territori perduti della Repubblica». Il geografo Christophe Guilluy ha portato all'attenzione delle élite, Macron incluso, la «Francia periferica». Il suo Fratture francesi disegna la partizione delle classi popolari. Distinte fra chi origina dall'emigrazione maghrebina ed extraeuropea, concentrandosi nelle tristi abitazioni dei più anonimi quartieri metropolitani, e francesi di ceppo o altri bianchi, insediati nelle periferie scollegate dai centri urbani e in ciò che resta della Francia rurale <sup>27</sup>. Ne derivano stridenti ineguaglianze e rivalità violente fra chi frequenta i luoghi della produzione e del buon vivere, evacuati dai poveri, perfino dalla borghesia minima, declassata, immiserita, e chi ne resta escluso.

È la nazione che negando se stessa rischia di frantumarsi in ghetti. Mentre le élite delegittimano il popolo in quanto «populista», regalandone ampie quote al Fronte nazionale, alle rivolte o alla secca indifferenza per lo Stato.

A completare il corto circuito, ecco esplodere la moda delle milizie. Cittadini armati, tra cui spiccano gli oltre 250 mila Voisins vigilants (Vicini vigilanti), gruppi armati poi dolcificati con il bemolle solidaires (solidali), nel rapporto di 1 a 1 con le Forze armate regolari della Repubblica. Non sorprende che in alcuni laboratori strategici



si discetti di riconquista militare dei territori perduti, impossibile se non accompagnata da una strategia politica, da una pedagogia di reintegrazione nazionale <sup>28</sup>. Stupisce invece la lentezza con cui le élite repubblicane – nel senso francese del termine – reagiscono al pericolo mortale. A Macron va riconosciuto di averlo segnalato fin da Révolution: «Da molti anni, il nostro paese si frammenta davanti ai nostri occhi» <sup>29</sup>.

Se i figli dello Stato non credono più nello Stato e ne affettano il territorio per scavarvi precari rifugi comunitari, che senso ha dirsi francesi? La Francia alta ha perso la fiducia della Francia bassa. E viceversa. La ricostruiranno. O crolleranno entrambe.

3. Londra, giugno 1940. «Mi serve una terra...una terra francese. Non importa dove. Una base francese, un luogo a partire dal quale noi possiamo cominciare». È il generale de Gaulle che parla a sé stesso – gli capitava anche rivolgendosi agli altri. Nella sua carta mentale cerca il punto d'Archimede da cui muovere alla riconquista della patria occupata, che ha appena ceduto di schianto alla Webrmacht. Forse ha voluto cedere, come intuiva già Marc Bloch nel 1944, puntando il dito contro il tradimento delle élite politico-militar-intellettuali sedotte dall'Asse<sup>30</sup>. Perso l'Esagono, il suo sguardo si concentra sui possedimenti d'Oltremare dell'immenso impero (13 milioni di chilometri quadrati nei cinque continenti) incerti se seguire il maresciallo Pétain nella scelta di collaborare con Hitler. Per posarsi infine su Brazzaville: Africa Equatoriale Francese, lungo il fiume Congo. Qui, e non a Londra, il 28 agosto 1940 de Gaulle stabilisce la capitale della Francia Libera, piattaforma patriottica che fino al 30 maggio 1943 assembla in primo luogo il Cameroun sotto mandato e le colonie equatoriali, dal Ciad (che in quanto confinante con il Niger segna l'unica frontiera terrestre tra Francia Libera e repubblica di Vichy) all'Oubangui-Chari (futura Repubblica Centrafricana), dal Congo francese al Gabon. Sempre a Brazzaville, il 16 novembre, de Gaulle pubblica nella Gazzetta Ufficiale del suo Stato non più virtuale, gestito dal Consiglio di difesa dell'Impero, la «Dichiarazione organica» che scomunica Pétain – facendo imbestialire Churchill. L'embrione della nuova vecchia Francia è africano. La sua capitale è intitolata all'esploratore italo-francese Pietro Savorgnan di Brazzà<sup>31</sup>.

31. Cfr. la voce redatta da E. Jennings, «La France libre naît en Afrique-Équatoriale», nel volume collettaneo curato da P. Boucheron, *Histoire mondiale de la France*, Paris 2017, Seuil, pp. 621-624.

<sup>30.</sup> Così l'autore della *Étrange défaite* scriveva nell'aprile 1944: «Verrà il giorno (...) e forse presto, quando sarà possibile illuminare gli intrighi compiuti a casa nostra dal 1933 al 1939 in favore dell'Asse Roma-Berlino per lasciargli il dominio dell'Europa, distruggendo con le nostre mani tutto l'edificio delle nostre alleanze e delle nostre amicizie». Cfr. M. Bloch, *Cahiers politiques*, n. 8, «Á propos d'un livre trop peu connu», *L'étrange défaite*, p. 253. Citato in esergo da A. La Croix-Riz, *Le choix de la défaite. Les élites françaises dans les Années 1930*, Paris 2010, Armand Colin.

Oggi quel nucleo africano (dopo la guerra inquadrato nell'informale quanto pregiata Françafrique, carte a colori 6 e 7), insieme ad altri paesi non solo ex coloniali partecipa dell'Organizzazione internazionale della Francofonia e dell'area monetaria del Cfa, il franco originariamente coloniale agganciato all'euro, tuttora stampato nell'Esagono e la cui convertibilità, ad ogni buon conto, non è garantita dalla Banca centrale europea ma dalla Banca di Francia.

Qui sta la differenza tra la Francia e tutti gli altri Stati dell'Unione Europea, ora che il Regno Unito ha annunciato di volerne divorziare. La République ha vocazione mondiale, anzitutto ma non solo africana. Non è iperpotenza planetaria, privilegio del peculiarissimo impero americano. Ma potenza a tutto tondo, sì. Più o meno robusta, non così indipendente come vorrebbe (specie dagli anglosaxons) ma rispettabile in quasi ogni dominio della competizione geopolitica, dalle armi alla cultura, dall'economia alla finanza. Ornata dal collare di perle ultramarine, organizzate per dipartimenti/regioni (Martinica, Guadalupa, Mayotte, Riunione, Guiana), collettività (Polinesia francese, Wallis e Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon), terre australi e antartiche (distretti dell'arcipelago Crozet, isole Kerguelen, isole Saint-Paul e Nuova Amsterdam, Terra Adelia e isolotti sparsi dell'Oceano Indiano), oltre alla Nuova Caledonia, territorio sui generis che il 4 novembre deciderà per referendum se separarsi da Parigi. Infine la Corsica, geograficamente prossima all'Esagono (più ancora all'Italia), collettività territoriale a statuto particolare che vive una rinascita nazional-autonomista con venature indipendentiste, difficilmente accomodabile con la blanda iscrizione nella costituzione della Repubblica promessa da Macron.

Connettendo l'Esagono ai cinque oceani la Francia si fregia del primo dominio sottomarino e della seconda area marittima al mondo – per quel che valgono le tassonomie onusiane – così partecipando, pur con una Marina non leggendaria, delle principali rotte commerciali e delle dispute intorno al loro controllo (carta a colori 8). Nuove vie della seta incluse. Per uno Stato che fa della sovranità l'irrinunciabile mito fondatore, riscoprire e rivalutare la proiezione extraeuropea, avviata dal Cinquecento quale navalismo primariamente antibritannico (Americhe e Asia), proseguita nell'Otto-Novecento soprattutto in chiave terrestre antigermanica e antitaliana (Africa), è stra-

tegia irrinunciabile. Oggi forse più importante di ieri, viste le turbolenze in alcuni possedimenti quasi abbandonati a sé stessi, da Mayotte alla Guiana, e le derive secessioniste improbabili ma esplicite (Nuova Caledonia). Per tacere della questione corsa, non scollegata dal nuovo indipendentismo sardo, cui Roma finge di non interessarsi.

La Francia puramente esagonale correrebbe i rischi della Spagna. Entrambi ex imperi, con l'iberico incapace di farsi nazione, appeso al filo dei separatismi interni – catalano, ma anche basco – mentre il gallico resta inconvertibile alle mode post-nazionali, leggi post-statuali, perché perderebbe l'anima, l'ambizione di misurarsi con le superiori potenze.

4. Emmanuel Macron è europeista? Meglio: è européiste? – visto che la sfera semantica di questo lemma varia a seconda delle lingue. Il tedesco vira verso Proeuropäisch, l'inglese opta per Europeanist. Non proprio identici al nostro europeista. Così il sociologo anglo-tedesco Ralf Dahrendorf, che si definiva «ein skeptischer Europäer» – scetticismo accentuato dall'esperienza di commissario europeo – subiva in traduzioni italiane una transustanziazione ossimorica, che rendeva «europeista scettico» il letterale «europeo scettico» <sup>32</sup>.

Prima di azzardare la risposta alla domanda iniziale, schivando se possibile i fulmini di Zeus, ci rifugiamo nel dizionario Larousse, versione en ligne. Alla voce «européiste», nome e aggettivo, leggiamo: «Partigiano d'una Europa federale (in opposizione a sovranista)» 33. Controprova alla stessa fonte, dove «souverainiste», aggettivo e nome, vuol dire: «Partigiano di un'Europa costituita da nazioni sovrane». A seguire un secondo rigo, che ci rassicura di non essere finiti attraverso un buco della Rete in qualche sub-edizione vallone, valdostana o svizzero-romanda: «In Québec, partigiano dell'accessione della provincia allo statuto di Stato sovrano» 34.

Confortati da così pregnanti definizioni, torniamo al sito dell'Eliseo e scorriamo il titolo della già celebre allocuzione di Macron alla Sorbo-

<sup>32.</sup> Cfr. R. Dahrendorf, Perché l'Europa? Riflessioni di un europeista scettico, Roma-Bari 1997, Laterza. Titolo originale: Warum EUropa? Nachdenkliche Anmerkungen eines skeptischen Europäers.

<sup>33. «</sup>Européiste. Nom et adjectif – Partisan d'une Europe fédérale (par opposition à souverainiste)»,

Dictionnaire Larousse, goo.gl/KrEuCq
34. «Souverainiste. Adjectif et nom – Partisan d'une Europe constituée de nations souveraines. Au Québec, partisan de la province du Québec au statut d'État souverain», Dictionnaire Larousse, goo. gl/Q5F3Un

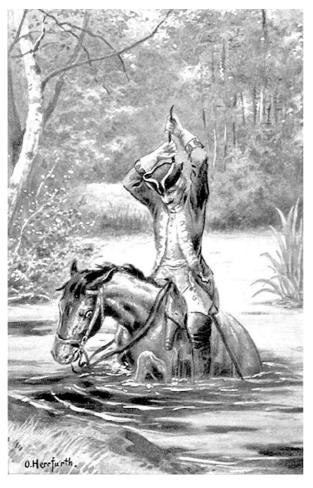

Fonte: enkidoublog.com/2016/04/11/religion-etsacre-les-ruses-de-la-pensee/baron-de-munchhausenillustration-by-oskar-herrfurth-avant-1913/

na, declamata il 26 settembre 2017: «Per un'Europa sovrana, unita, democratica». Segue, nella serrata prosa presidenziale, l'apologia della «sovranità europea da costruire» <sup>35</sup>. Ora sì possiamo rispondere: Macron è, allo stesso tempo, sovranista ed europeista. Termini che il Larousse bolla antipodali.

Quattro possibili conclusioni: il Larousse dice il falso; Macron divaga; il Larousse e Macron dicono entrambi il vero violando il principio di non-contraddizione, ciò che ci consentirebbe di testimoniare con emozione l'epifania dell'europeismo sovranista, ramo della filosofia della prassi volto alla creazione dell'Europa sovrana,

allargata al Québec; o forse, soluzione cui tendiamo ad aderire, siamo precipitati nel trilemma di Münchhausen: non si danno dimostrazioni della verità assoluta di una causa ultima (letzter Grund), in quanto non argomentabili. Tesi ispirata al filosofo tedesco Hans Albert dalle avventure dell'ingegnoso barone che esce dal pantano nel quale sta affondando in groppa al suo destriero tirandosi su per i capelli (figura) <sup>36</sup>.

<sup>35. «</sup>Initiative pour l'Europe – Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique», Présidence de la République française, 26/9/2017, goo.gl/AsWczY 36. Cfr. fra gli altri H. Albert, *Traktat über kritische Vernunft*, Tübingen 1968, J.C.B. Mohr Verlag.

Traslata in geopolitica, l'illogica di Macron conferma che non si possono dare insieme la sovranità della Francia repubblicana e un'Europa federale dai confini e dallo statuto politico indefiniti. Il presidente sovranista sa che la democrazia è impensabile senza lo Stato fondato sulla nazione quale comunità costituita nella storia, premessa del civismo, garanzia che la minoranza accetti la legge della maggioranza. «Allo stesso tempo», il capo dello Stato europeista sa che l'Unione Europea, prefigurata da de Gaulle e promossa da Mitterrand come risorsa nazionale per prevenire la rinascita dell'imperialismo germanico e riabilitare la Francia al rango di coprotagonista mondiale – l'Europa come Grande Francia – si è rovesciata in limitatrice della potenza transalpina. Per imbrigliare Berlino Parigi ha imbrigliato sé stessa.

Non sarà un secondo trattato dell'Eliseo, che Macron e Merkel vorrebbero siglare entro l'anno, a ravvivare lo spento duo franco-tedesco. Perché storia e cultura, campi della lunga durata, non sono aggirabili nel breve, tantomeno con vuote esercitazioni diplomatico-legalistiche.

La Francia è e finché vive resterà intimamente giacobina, nazionalista, interventista, metodicamente concependo progetti universali a fini particolari. La Germania non rinuncerà a federare le sue tribù, a governare per consenso, tentando di accelerare la rinascita di una cultura geopolitica degna della sua potenza economica ma compatibile con il suo recente pacifismo. Badando a che Krankreich non la costringa a pagare troppo per le ambizioni eurorifondatrici di Macron. A sostegno delle quali Parigi non dispone però di una sfera d'influenza paragonabile alla Mitteleuropa germanocentrica, prodromo della Kerneuropa in gestazione (carta 2). Miracoloso Portogallo a parte, che cosa resta dei due pilastri dell'Europa latina? La Spagna lotta per la sopravvivenza, ovvero per non perdersi la Catalogna. L'Italia è nel migliore dei casi terra incognita, nel peggiore nullius (Bardonecchia docet), i cui asset strategici sono contendibili perché le nostre classi dirigenti, salvo coraggiose eccezioni, ne hanno perso financo la nozione. A meno che il trattato del Quirinale, proposto da Macron a Gentiloni per impedire che lo Stivale finisca sotto il tallone tedesco, non risvegli l'atavico istinto nostrano per la tattica dei due forni: a manipolazione, manipolazione e mezzo. Sempre con simpatia, parbleu.



L'Eurozona è zona di guerra economica fra le inconciliabili culture fiscali e monetarie di Francia e Germania. Con Berlino impegnata a guidare il drappello dei nordici nella deflazione competitiva, onde punire i sovraindebitati meridionali, italiani in testa, insieme ai cugini d'oltre Reno. L'Ue a 28, in attesa di restringersi a 27, soffre il risorgere, soprattutto all'Est e al Nord, di gretti nazionalismi, razzismi malcelati, revisionismi territoriali ereditati dalla prima guerra mondiale o da altri impassabili passati. Il tutto in piena contrazione demografica – rare le eccezioni, tra cui la Francia – marchio di ogni declino, mentre acute diseguaglianze sociali dividono gli europei lungo coordinate tanto economiche quanto geopolitiche. Di tali oscure prospettive è consapevole la netta maggioranza dei francesi, che non ha più fiducia nell'Ue (56% contro 33%). Più di

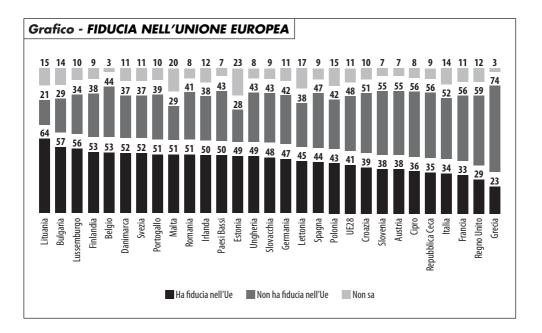

quasi tutti gli altri popoli comunitari, non proprio euroentusiasti (grafico).

Per ora la controffensiva del Macron europeista, frenata dai montanti movimenti sociali che ne contrastano in patria le riforme neoliberiste en même temps stataliste, è piuttosto volontaristica: «Facciamola finita con questa guerra civile europea che non abbiamo il coraggio di ammettere. (...) Dobbiamo essere aperti a cose nuove, incluse alcune finora tabù. La Francia insiste che i trattati non possono essere cambiati. La Germania non vuole alcun trasferimento finanziario. Dobbiamo abbandonare questi vecchi modi di pensare. (...) Io penso che l'obiettivo debba essere di creare uno spazio che ci protegga e ci aiuti a sopravvivere nel mondo». Ovvero a difendere la combinazione «fra democrazia ed economia, libertà individuali e giustizia sociale: come possiamo aspettarci che gli Stati Uniti o la Cina difendano questi valori?» <sup>37</sup>.

Washington e Pechino «allo stesso tempo» e sullo stesso piano antieuropeo? Qualche esegeta, forse sovrainterpretando questa e altre affabulazioni di Macron, ha iscritto il neopresidente al partito dei «gallomitterrandisti», affratellato nella fredda passione per una geo-

37. Vedi la nota 7. 27



politica di relativa indipendenza, di equilibrio fra e con i Grandi. Tradita, secondo i suoi fautori, da Sarkozy e Hollande, neoconservatori in salsa francese: moralisti e guerrafondai.

5. Pare che Francesco I, commentando il trattato di Tordesillas (carta 3) con cui il 7 giugno 1494 papa Alessandro VI aveva bisecato il mondo extraeuropeo lungo un meridiano atlantico, per assegnare l'emisfero orientale al Portogallo e quello occidentale alla Spagna,

osservasse offeso: «Sarei curioso di vedere la clausola del testamento di Adamo che mi esclude dalla spartizione del mondo» <sup>38</sup>. Clemente VII provvederà a correggere l'ingiustizia, statuendo come il principio di Tordesillas si applicasse solo alle terre già scoperte. Fu così che con Enrico IV, Richelieu e Colbert la Francia cominciò a costruire il suo impero mondiale.

Folle immaginarne la riedizione. Ma se un giorno la Francia stabilisse che per sopravvivere e per prevalere in Europa – necessità e possibilità della sua geopolitica – dovrà ripensare il mondo, forse scoprirà, con lieve stupore, di dovere qualcosa a Macron. Perché la dialettica dello «stesso tempo» può svolgersi dissipativa, inconcludente, suicida. O invece emancipare con voluta ambiguità la strategia nazionale dalla tetanizzante ossessione germanica per recuperare fra lontane acque e terre trascurate ragioni e risorse della sua eterna volontà di potenza.





## Parte I la POTENZA NECESSARIA



## NON C'È FRANCIA SENZA GRANDEUR

di Pascal Gauchon

Macron sfrutta tutti i surrogati della grandezza che il paese si è creato dal 1815: Africa, Europa, universalismo morale. Ma il suo disprezzo e la sua inconcludenza lo rendono uno sbiadito emulo di de Gaulle. A forza di 'stare sulla cresta', si resta soli.

1. Sull'idea di *grandeur* in Francia, ho pensato a uno scherzo. Mi aspettavo che sul volto dei miei interlocutori apparisse un sorriso divertito; dopotutto gli italiani non sono dei francesi di buon umore, come diceva Jean Cocteau? Il 65% degli abitanti della Terra ci reputa arroganti <sup>1</sup>: far parlare un francese di *grandeur* è dunque una splendida occasione per verificare il cliché e per divertirsi un po'.

I francesi qualche ragione ce l'hanno a credere che il loro paese sia grande. La Francia è stata a lungo la nazione più vasta d'Europa a eccezione della Russia e, per un certo periodo, dell'Austria-Ungheria. Dispone del secondo dominio marittimo al mondo, con una Zona economica esclusiva di oltre 10 milioni di chilometri quadrati. Grazie a questi coriandoli d'impero, eredità del periodo coloniale, davvero il sole non tramonta mai sulla Repubblica, come sugli antichi domini di Carlo V, né sui suoi 67 milioni di abitanti, seconda popolazione dell'Unione Europea.

La *grandeur* non è ovviamente solo una questione di taglia. La storia nutre abbondantemente i fantasmi dei francesi, i quali hanno controllato il continente europeo in tre momenti decisivi.

All'apice del Medioevo, il re estende i suoi domini, i monaci e le signorie s'imbarcano per le crociate, dinastie di origine francese regnano nel Sud Italia, a Gerusalemme, negli Stati latini d'Oriente, in Portogallo, in Castiglia e pure in Inghilterra – con nostro gran scorno, visto che fu proprio questa la causa della guerra dei cent'anni. Il francese è parlato quasi ovunque in questi luoghi. Lo stile gotico, partendo dall'Île-de-France, si diffonde in tutta l'Europa centrale e settentrionale. San Luigi è considerato il più strenuo difensore dei diritti di Dio, essendosi posto alla guida di due crociate e trovandovi pure la morte.

Il XVII secolo è il secondo periodo della *grandeur* francese sotto Luigi XIII, Luigi XIV e i rispettivi ministri Richelieu, Mazarin e Colbert. È il *grand siècle* dei fasti di Versailles, delle vittorie militari, di Cartesio e Corneille che discettano di «generosità» (assimilabile alla grandezza dell'anima), dell'irradiamento culturale e artistico, della dinastia borbonica installata in Spagna e nel Sud Italia. La Francia domina l'Europa al punto da suscitare contro di essa una coalizione per contenerne le ambizioni. È inoltre il momento in cui si afferma una caratteristica essenziale del potere francese. I sovrani del XVII secolo riescono a addomesticare i signori più potenti – i Grandi, come si fanno chiamare – trasformandoli in cortigiani. D'ora in avanti, solo il re è grande. «Io me ne vado, ma lo Stato resterà sempre», confida Luigi XIV sul letto di morte. Traduzione: la *grandeur* è affare di Stato e dello Stato soltanto.

A confermarlo è la terza tappa del nostro percorso. Proclamandosi *Grande Nation*, la Francia rivoluzionaria pretende di trasmettere all'Europa le proprie grandi idee, di sfruttare l'occasione per estendere il proprio territorio. Approfittando della demografia più cospicua del continente – sempre a eccezione della Russia – Napoleone porta la potenza nazionale allo zenit. Le sue vittorie permettono di dare alla Francia 130 dipartimenti e di adottare un codice civile da imporre a tutti i paesi vicini, in attesa di estenderlo a buona parte del pianeta. Come per Luigi XIV, il regno dell'imperatore è posto sotto il segno del Sole, lo stesso che si leva nelle prime ore della battaglia di Austerlitz, la più luminosa delle vittorie di Bonaparte.

La storia ha forgiato un'idea persistente della *grandeur* francese e che proprio l'immagine del Sole permette di comprendere. Il Sole sovrasta, è al primo posto fra tutti gli astri che ci circondano. L'idea del rango ha ossessionato i dirigenti francesi. Emblematica la prima pagina delle memorie di guerra di de Gaulle: «Il lato positivo del mio spirito mi convince che la Francia non è davvero se stessa se non ha rango primario. A mio avviso, la Francia non può essere la Francia senza la *grandeur*». Jean-Baptiste Duroselle compara questa formula alle memorie di Luigi XIV e al suo gusto per le «imprese alte e gloriose» <sup>2</sup>.

Il sole troneggia e si irradia. La *grandeur* per come la intendono i dirigenti francesi contribuisce al prestigio del paese. Chi comanda l'Esagono si percepisce come un grande costruttore, dalla Versailles di Luigi XIV ai «grandi lavori» di Mitterrand. E come promotore della lingua francese, che lo Stato sostiene con l'espediente della Francofonia.

Il sole, infine, rischiara. La Francia brilla dei fuochi della rivoluzione, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, della formula *liberté égalité fraternité*. È uno dei pochi paesi ad aver eretto un modello che si vuole universale. Lo stesso hanno fatto gli americani, solo con molto più successo. Ecco perché ce l'abbiamo tanto con loro.

2. Questa dunque la leggenda dorata della *grandeur* francese. Non che l'Esagono sia poi così originale: ogni nazione fa riferimento a episodi grandiosi del proprio passato. Pure gli abitanti di Roma, eredi del formidabile impero di duemila anni fa e dell'influenza del papato, richiamando le glorie trascorse passano per arroganti – o almeno così mi dicono i miei amici italiani. Perché allora l'idea della grandezza è così associata alla Francia?

Gli storici hanno costruito un vero e proprio romanzo nazionale che stabilisce una continuità dal primo re Ugo Capeto in poi – a volte le origini vengono fatte risalire a Clodoveo, quando non addirittura a Vercingetorige. Le dinastie e i regimi cambiano, ma sono sempre al servizio della Francia, come imparano gli alunni sui libri di storia scritti cinquant'anni fa attraverso episodi gloriosi come Bayard al ponte di Garigliano, Turenne in Alsazia e ovviamente Napoleone Bonaparte ad Arcole. «Il dramma dei francesi, come per gli operai, sono i grandi ricordi», diagnosticava Marx.

De Gaulle ha raccolto questo testimone. A quello che dopo le due guerre mondiali i suoi connazionali percepivano come un declino, una decadenza, il generale ha voluto rispondere ridando fierezza al paese, fissando l'obiettivo della *grandeur*. Oggi non c'è più quasi alcun gollista, visto che i suoi successori hanno voltato le spalle alla sua politica economica, sociale, europea, mondiale. Ma tutti sono golliani, sedotti dal suo stile e dal suo modo di incarnare il paese. Se non ci fosse stato de Gaulle, l'idea della grandezza sarebbe forse stata risucchiata nel pantano della Quarta Repubblica. Ma de Gaulle c'è stato, con la sua notevole taglia e il suo orgoglio. E la Francia non si è ancora sbarazzata della statua del suo comandante.

L'ultima ragione che spiega la persistenza del concetto di *grandeur* è che la Francia resta una vera potenza. L'indice di potenza globale che abbiamo calcolato sulla rivista *Conflits* <sup>3</sup> la colloca al quarto posto, poco dopo la Russia ma prima di Germania e Giappone. Noi stessi siamo stati sorpresi da un risultato che, sono pronto a giurarlo, non deriva da alcun calcolo sciovinista. La Francia gioca su tutti gli scacchieri, ma con rapporti di forza invertiti rispetto a Berlino: cede il passo in campo economico e tecnologico, ma s'impone quanto a Forze armate, influenza, territorio e popolazione. A differenza di Germania e Russia, ma al pari degli Stati Uniti (pur se a un livello inferiore), la Francia è una potenza completa. E si crede dunque in grado di giocare un grande ruolo in Europa e nel mondo. Dietro l'idea di *grandeur* non ci sono solo i ricordi e le rappresentazioni, ma pure i fatti.

I francesi intrattengono insomma una relazione ossessiva con la *grandeur*, ma sono in terapia. Sono stati obbligati a prenderne contezza dal 1815, poiché da quella data la loro pretesa di essere il primo paese d'Europa è stata ridimensionata, anche dopo l'illusoria vittoria del 1918. Si è dunque reso necessario volgere altrove i sogni di grandezza. La Francia l'ha fatto innanzitutto costruendo il suo

<sup>3.</sup> L'indice globale di potenza è presente nel numero 17 di *Conflits*. La Francia ottiene 32,15 punti su 100, la Germania 30,66. Senza sorprese gli Stati Uniti sono in testa con 76,36.

secondo impero coloniale, che ha chiamato guarda caso «la Francia più grande». Dominare territori per un totale di 13 milioni di chilometri quadrati era un obiettivo senza dubbio lusinghiero. «Senza l'impero la Francia è un paese liberato, con l'impero è un paese vincitore», dichiarava nel 1945 il caraibico Gaston Monnerville. Non a torto, visto che il governo provvisorio si era installato ad Algeri prima della liberazione del territorio metropolitano e che la 1ª Armata francese che operava in Italia era principalmente espressione delle colonie – lasciando nella penisola solo bei ricordi, come ben sappiamo. Tuttavia, Parigi ha investito poco sui propri possedimenti, traendone più soddisfazioni psicologiche che profitti materiali. L'impero alimentava l'idea della grandezza della nazione, ma ha contribuito ben poco alla concretezza della grandeur.

Ecco perché de Gaulle si è deciso ad avviare la decolonizzazione. Allo sviluppo nello spazio, il generale ha preferito lo sviluppo interno, nazionale. Con lui al comando, la *grandeur* si declinava nella modernizzazione dell'economia, nella sovranità nazionale e nell'indipendenza tecnologica. Tale era il senso dei cosiddetti «grandi progetti», tutti riguardanti settori dominati da Washington, tutti concernenti le Forze armate: l'informatica, l'aeronautica, il nucleare. Al tempo stesso, il condottiero pretendeva di tracciare una stretta via nazionale fra i due colossi dell'epoca, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. «Tenetevi sulla linea di cresta, è la meno congestionata», soleva dire. Ma nella partita della modernizzazione economica, la Francia è stata doppiata dalla Germania. E a forza di stare sulla linea di cresta, si è trovata isolata, venendo infine costretta a riavvicinarsi alla Nato e ad accettare l'ingresso del Regno Unito nella Comunità europea.

L'Europa, ecco un altro surrogato di grandezza. Marcel Gauchet lo spiega bene: «Uno dei punti di forza del mitterrandismo è stato il sottile recupero della politica di *grandeur* gollista, ricentrandola sull'Europa. La costruzione europea è stata la grande ambizione francese» <sup>4</sup> – dopo de Gaulle, avrebbe potuto precisare. I dirigenti francesi hanno spinto per affermare l'Europa, per costituire un'Europa della difesa e per rafforzare i legami con l'Africa. In una parola, per l'europotenza. Tuttavia, constata con amarezza l'ex ministro degli Esteri Hubert Védrine, i nostri soci non ne vogliono sapere. Peraltro, la coppia franco-tedesca è sempre più sbilanciata verso la Germania e Parigi non è in grado di intendersi con Berlino sul tema della *grandeur*, concetto con il quale il partner d'Oltre Reno ha rotto dal 1945 (gli riporta alla mente troppi brutti ricordi).

L'ultimo sostituto alla grandezza è la *grandeur* morale. La Francia si ripiega sui diritti umani, impartisce lezioni a chi ha orecchie per intendere e guarda dall'alto in basso gli altri paesi. «C'è un patto millenario fra la *grandeur* della Francia e la libertà nel mondo», ricorda de Gaulle con una formula che rasenta il semplicismo. Il Palatinato devastato dalle truppe di Luigi XIV, i paesi europei sottomessi da Napoleone, le Antille popolate di schiavi strappati all'Africa apprezzano di sicuro questo «patto con la libertà».

3. Questa è l'aporia in cui si trova la Francia. L'elezione di Macron deve senza dubbio molto alla nostalgia della *grandeur*. Dopo Jacques Chirac che voleva essere un «presidente modesto», un Nicolas Sarkozy troppo «*bling*» <sup>5</sup> e François Hollande che si qualificava come «presidente normale», Emmanuel Macron ha ridato alla funzione presidenziale la sua dignità e il suo rango. Ha moltiplicato le allocuzioni solenni nei grandi luoghi della storia parigina – vedi il discorso del Louvre del 7 maggio dopo la vittoria elettorale, l'invito di Putin a Versailles, l'accoglienza nello stesso luogo di un centinaio di grandi imprenditori internazionali lo scorso gennaio.

Se Macron si sente a proprio agio nei luoghi su cui è impresso il marchio dei nostri re è perché si considera loro erede. Ambisce a inscriversi pienamente nel romanzo nazionale evocato poc'anzi. Lo dimostrano l'omaggio reso a Giovanna d'Arco a Orléans nel maggio 2016, la visita a Le Puy du Fou dove Philippe de Villiers ha costruito un'attrazione consacrata alla rivolta della Vandea e il fatto che abbia segnalato il «vuoto» lasciato dall'«assenza della figura del re». Si tratta ovviamente di sedurre l'elettorato di destra. Ma il presidente è stato formato dai gesuiti, presso i quali sua moglie ha insegnato, terminando peraltro la propria carriera al liceo Saint-Louis de Gonzague che forma i figli della classe più altolocata e della borghesia più tradizionalista. Macron, insomma, s'inserisce nel solco di de Gaulle, il quale vedeva nella «sua» costituzione la soluzione a un problema «vecchio di 166 anni» <sup>6</sup>. E al pari di de Gaulle concepisce il presidente come un monarca repubblicano unto non dal sant'olio di Reims, bensì dal suffragio universale.

Lo stile di Macron ne è la conseguenza: schiena dritta per sembrare più alto, mento in fuori, fermezza di fronte ai contestatori – sfiorando la brutalità con il licenziamento del generale de Villiers – rifiuto di tornare sui suoi passi, pretesa di incarnare la nazione tutta: la sua formula preferita, *«en même temps»* (al tempo stesso), lo eleva al di sopra del contraddittorio, così come de Gaulle si ergeva al di sopra dei partiti, unico in grado di fare la sintesi del paese e di rappresentarlo. Aggiungeteci il volontarismo, la sfiducia verso i partiti esibita con la creazione di un proprio movimento ibrido (La République En Marche!), la scarsa attenzione spinta fino all'ingratitudine <sup>7</sup> verso il parlamento e le regioni, come se stesse riprendendo la tradizione centralizzatrice dei re capetingi e dei giacobini. Come non vedere in Macron un erede designato del generale de Gaulle e perciò del culto della *grandeur* che caratterizza il nostro passato?

Lo stile grande di Macron è al servizio della grandezza del paese. Profitta di una congiuntura favorevole, caratterizzata dal deterioramento dell'immagine degli Stati Uniti sotto Trump, dall'uscita del Regno Unito dall'Ue, dall'indebolimento di

<sup>5.</sup> La formula presenta Sarkozy come un *parvenu* ben contento di sfoggiare i propri successi e di frequentare i ricchi uomini d'affari.

<sup>6.</sup> Allusione alla caduta della monarchia nel 1792.

<sup>7.</sup> Macron deve buona parte del suo successo al sostegno di François Bayrou; lo si è evinto all'indomani delle legislative. Dopo il suo ritorno al potere, de Gaulle avrebbe dichiarato a quelli che ne avevano condiviso la traversata nel deserto: «Potete contare su tutta la mia ingratitudine».

Angela Merkel, dagli sforzi di Putin per uscire dall'isolamento. Beneficia del sostegno delle élite globali, grate di aver sconfitto l'idra populista – nella fattispecie Marine Le Pen – per ridare alla Francia il suo posto nell'edificio europeo. Coltiva una diplomazia del fasto che lo porta a ricevere sia Putin sia Trump, nel solco della tradizione golliana di equilibrio fra i due colossi. Rilancia le relazioni con i paesi africani promettendo di farla finita con la Françafrique, come tutti i nostri presidenti negli ultimi cinquant'anni. Cavalca cause mondiali in nome della *grandeur* morale del paese – come la lotta per l'ambiente, che gli permette di alzare la cresta al cospetto del presidente americano.

Macron, insomma, gioca con tutti i surrogati della *grandeur* che la Francia si è sforzata di creare per se stessa dal 1815: l'Africa, l'Europa, le grandi idee che si presume incarni. Non ha forse detto nel suo discorso del 29 agosto 2017 alla conferenza degli ambasciatori dell'Eliseo che è ora che «la Francia riprenda il proprio rango fra le nazioni d'Europa»? Sembra di sentir parlare un presidente americano, convinto che il proprio paese sia la «nazione indispensabile» per il mondo <sup>8</sup>.

4. Macron è un grande presidente? È ancora presto per fare un bilancio. L'attuale inquilino dell'Eliseo non sfugge alle ambiguità della politica della *grandeur* quando i mezzi vengono a mancare. Il suo progetto europeo sembra già compromesso: si è messo contro l'Europa centro-orientale, trascura l'Italia come la maggior parte dei dirigenti francesi fa da parecchio tempo, non può più contare come una volta sulla Germania e sull'immigrazione il suo approccio è molto cambiato – lo confermano la reazione al voto italiano e le critiche alla politica di apertura di Angela Merkel che in precedenza aveva encomiato. Molti dei suoi propositi sono già stati rinviati alle calende greche o rigettati da Bruxelles, come le liste transnazionali per le elezioni europee. Il principale testo normativo che ha fatto adottare, la riforma dello statuto dei lavoratori distaccati, non ha impedito un'esplosione di questa categoria nel 2017, anche perché ha dovuto edulcorare la legge per farsela approvare.

I cambiamenti politici del 2017 non sono stati espressione di un'alterazione dei rapporti di forza geopolitici e la Germania, benché guidata da una cancelliera indebolita, resta il paese economicamente più potente d'Europa. Macron si trova così fra due fuochi: affidarsi al sostegno tedesco, anche se non è scontato che Merkel conservi l'autorità che le permetterebbe di far adottare gli auspicati cambiamenti; o appoggiarsi agli altri paesi d'Europa, che però Macron trascura, se non disprezza. Perché è tale il rischio quando si punta in alto: irritare gli altri e isolare se stessi. «Triste come la *grandeur*», secondo la formula prestata a Bonaparte da de Gaulle.

La politica della grandezza soffre di un'altra ambiguità: sensibile ai richiami dell'opinione pubblica, Macron si appella a un'Europa che protegga e «al tempo stesso» sia più aperta. Propone misure più severe sull'immigrazione, contrariamen-

te a quanto promesso in campagna elettorale, ma stigmatizza l'Europa centroorientale per il suo rifiuto di accogliere i rifugiati. Enuncia grandi idee ma pratica una politica realista, adattando la propria narrazione alle reazioni popolari. Critica con veemenza Putin e Trump, ma invita a Versailles il primo e alla parata del 14 luglio il secondo. Dice che bisogna dialogare con al-Asad e qualche giorno dopo lo bolla come nemico del popolo siriano. Queste contraddizioni confondono e non danno l'impressione di una linea politica rigorosa. È in fondo l'ambiguità dello slogan *«en même temps»*, qualificabile, a seconda dei gusti, come sintesi impossibile o suprema forma d'ipocrisia. O di pretenziosità, visto quanto il presidente si vanta del proprio «pensiero complesso».

Non sarebbe poi così grave se la bussola geopolitica continuasse a indicare sempre il Nord della *grandeur*. Ma in politica interna Macron se ne distacca più nettamente. I capetingi avevano consolidato la propria autorità a detrimento dei grandi di Francia; i rivoluzionari ne avevano proseguito l'opera in modo radicale tagliando le teste che si sporgevano troppo; de Gaulle non si fidava dei notabili: nel romanzo nazionale, lo Stato è al di sopra di tutto. In un certo senso il culto della grandezza si collega alla passione dei francesi per l'égalité: ammettono la superiorità dello Stato quanto più quest'ultimo garantisce che al di sotto di esso tutti siano trattati allo stesso modo. Una visione assai idealizzata, specie in un paese dove i piccoli privilegi sono innumerevoli. Tuttavia, non siamo abituati a essere trattati come fa Macron. Parla di «chi non è nessuno» opposto ai «primi della classe». Attacca gli agricoltori, una delle categorie più in difficoltà, rimproverando loro di non riuscire a modernizzarsi. Critica gli operai le cui fabbriche chiudono e che storcono il naso di fronte a impieghi a 50 chilometri da casa – evidentemente non conosce il prezzo della benzina. Parla di fannulloni e «quelli che fanno bordello» per designare gli oppositori alle sue riforme. Abbinate alle sue prime misure, tutte queste formule di disprezzo, per nulla smorzate nel tempo, gli valgono la fama di «presidente dei ricchi». Se ne trova eco nel modo in cui Macron tratta le «piccole nazioni» d'Europa che gli oppongono resistenza e quelle africane<sup>9</sup>. Dà l'impressione di non avere occhi che per la Germania, gli Stati Uniti e la Russia – le sole nazioni alla sua altezza?

E se della politica della *grandeur*, a forza di adulare i grandi, restasse solo l'arroganza e l'impotenza?

(traduzione di Federico Petroni)

<sup>9.</sup> Il 28 novembre 2017, Macron ha mosso al riso una platea di studenti rispondendo a una domanda dicendo che non sta a lui, ma al presidente del Burkina Faso occuparsi dei problemi elettrici nelle università del paese. Frase ancor più umiliante per il fatto di essere stata pronunciata davanti al suo omologo, di essere rivolta a giovani piuttosto critici verso il potere e di mettere l'accento sulle lacune infrastrutturali della nazione africana. Il capo di Stato burkinabé ha in seguito minimizzato – ha dopotutto bisogno dell'aiuto della Francia. Ma mentre Macron pretende di rompere con la Françafrique, non potremmo parlare di disprezzo neocoloniale?



## L'INDISPENSABILE UNIVERSALISMO FRANCESE

di Dario Fabbri

Offrirsi come paradigma al mondo, restando con i piedi in Occidente sulla scia di un ordinario colonialismo razzista, è condizione dell'irrinunciabile pulsione gallica alla potenza. L'antiamericanismo e i suoi limiti. Demografia e lingua come moltiplicatori.

1. A FRANCIA CONTINUA A PENSARSI mondiale. Velleitaria, incauta, si percepisce espressione di una civiltà universale. Si offre al pianeta come un'idea cui può aderire ogni essere umano, come un fenomeno che riguarda l'intera ecumene. Non solo perché l'idealismo repubblicano è postulato naturale della *grandeur*, sentimento fisiologicamente inesauribile nel ventre della nazione. La vocazione globalista è vettore essenziale della potenza, status cui Parigi non intende rinunciare, protervia che ne scongiura l'estinzione. Poco importa che tale universalismo non sia mai riuscito a trascendere la sua origine occidentale, ad affrancarsi da un intrinseco razzismo. Poco conta che l'Esagono non disponga della profondità demografica, né della forza militare o economica, per imporre al mondo la sua visione, per volgere un mero proposito in egemonia. Tranne che per un breve lasso temporale, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, la Francia non ha mai avuto i mezzi per sostanziare le sue aspirazioni. La megalomania è condizione naturale della sua esistenza.

Eppure da sempre utilizza l'universalismo per accrescere la propria taglia, per essere altro. Da secoli irradia nel mondo la presunzione che gli umani possiedano gli stessi diritti, che la borghesia sia la naturale avanguardia delle masse, che lo Stato preceda la nazione, che la cittadinanza sia questione culturale e non biologica, che il francese sia la più nobile delle lingue, che il laicismo sia l'unico antidoto contro le pulsioni religiose. Per rendere ambiziosa la sua azione, per giustificare pretese di influenza, per convincere la superpotenza americana della propria rilevanza. Così ancora oggi la Francia è l'altra metà del cielo occidentale, il rifugio intellettuale delle élite, madrepatria neocoloniale per intere porzioni del globo.

Nei prossimi anni Parigi continuerà a mostrarsi massimalista. Non può farne a meno. È solo fingendosi globale che può perseguire obiettivi regionali, che può giustificare la conservazione di uno strumentario da epopea. È attraverso la superbia che può mantenersi potenza, non soltanto esportatore netto o satellite altrui. In attesa che i dati strutturali – popolazione e impronta strategica – la riconducano nella classe delle nazioni che contano. Quando non dovrà inventarsi una missione per dominare lo spazio europeo o per importunare i giganti del pianeta. Quando si racconterà la nuova era come semplice continuazione di una storia unitaria.

2. L'attuale mondialismo francese germinò con la rivoluzione del 1789. Fino ad allora la monarchia aveva utilizzato l'ecumenismo cattolico per giustificare invasioni e conquiste. *Christianissimus* figlio primogenito di Santa Chiesa, per secoli il re aveva avvalorato il proprio espansionismo attraverso il legame con l'onnipotente, fino a sostituirsi ad esso. La presa della Bastiglia segnò l'affermazione della borghesia, sufficientemente numerosa e benestante per affrancarsi dal complesso di inferiorità nei confronti della nobiltà e del clero. Privo di giustificazione divina o ereditaria, il Terzo Stato si intestò le rivendicazioni dell'intera umanità, apparentemente unita dagli stessi bisogni.

Ispirati dal razionalismo illuminista, a differenza degli Stati Uniti che avrebbero scoperto la medesima attitudine soltanto alla metà del XIX secolo, i rivoluzionari distillarono per la nazione una missione di respiro globale. La specifica dichiarazione dei diritti diventò di tutti; la Repubblica spogliò i suoi figli dei connotati etnici e religiosi per renderli cittadini; il culto della nuova patria si tramutò nella sola religione pubblica. Lo Stato si fece perfettamente unitario, scomparvero le province, la lingua d'oïl ascese ad unico idioma legittimo. «La Francia deve formare un sol tutto, sottoposto uniformemente in ogni sua parte a legislazione e amministrazione comuni» <sup>1</sup>, proclamò l'abate Sieyès dopo aver abbracciato le petizioni del Terzo Stato.

Libertà, uguaglianza, fratellanza furono codificati come desideri che animano ogni essere umano, la nazione divenne mera costruzione politica, aldilà di ogni etnia. La terra di Voltaire si fece faro ideologico, modello da seguire per chi anelasse lo stesso progresso. Ogni straniero poteva naturalizzarsi francese, a patto che accogliesse i principi repubblicani. Nacque l'idea della Francia, immediatamente declinata nella responsabilità di acculturare gli stranieri, in volano dell'interesse nazionale. La borghesia locale, allora la più sofisticata del pianeta, pensò di utilizzare i nuovi valori per convertire le conquiste militari in liberazione dei popoli sottomessi alla monarchia. Quando, tra il direttorio e l'impero, Parigi dispose della forza necessaria per trasferire all'estero le proprie convinzioni. Tra la vittoria di Fleurus (1794) e la disfatta di Waterloo (1815) il paese raggiunse la massima estensione. In Europa (e ovunque vi fossero europei) si diffusero motto, pensieri e impostazione giuridica della rivoluzione.

Le campagne militari produssero decine di Repubbliche sorelle: dai Paesi Bassi alla Vestfalia, dalla Saar alla Polonia, dall'Italia all'Irlanda. Dalla Repubblica di Bouillon a quella di Connacht. I territori annessi furono amministrati secondo le regole dello Stato unitario, divisi in dipartimenti come nella Francia post-rivoluzio-

naria. In Italia, oltre al Regno napoleonico con capitale Milano, furono creati i dipartimenti di Roma, del Trasimeno, dell'Ombrone, dell'Arno, del Taro, di Genova, di Lucca, di Piombino, del Mediterraneo, degli Appennini, di Montenotte, di Marengo, di Sesia, della Dora, del Po, della Stura, del Monte Bianco.

Nel XIX secolo il codice civile, che separava il potere legislativo da quello giudiziario, fu adottato in Italia, in Belgio, nei Paesi Bassi, nel Palatinato renano, nella Prussia occidentale, in Portogallo. Quindi in Louisiana, dove è tuttora in vigore come ricorda Stanley Kowalski a sua moglie in *Un tram chiamato desiderio*<sup>2</sup>.

Con la sconfitta subita nel Brabante vallone, si esaurì la capacità francese di esportare militarmente i propri intendimenti liberali. Allora il mondialismo si convertì in speculazione da accogliere tramite atto di fede. Dopo che la restaurazione monarchica e il Secondo Impero non riuscirono a rilanciare l'espansionismo, la successiva Terza Repubblica (1871) si dedicò alla dimensione metropolitana e alla continuazione dell'impresa coloniale. Ma proprio nell'amministrazione dei territori africani ed asiatici, l'universalismo francese si rivelò prassi di governo smaccatamente occidentalista. A dispetto di qualsiasi proposito teorico, oltremare la Francia non riuscì o non volle riprodurre le dinamiche interne.

Il colonialismo smentì la natura globale della Repubblica. In Nordafrica o nel Sahel il codice civile si affiancò alla *šarī'a* senza intaccarne il monopolio, le diverse comunità etniche si mantennero distinte, il concetto di assimilazione si tradusse in mera sottomissione degli autoctoni, il laicismo risultò lettera morta. I *piedi neri* rimasero coloni tra gli indigeni, anziché cittadini tra i cittadini, come dimostrato dalle successive guerre per l'indipendenza.

Agli inizi del Novecento Parigi adottò leggi in contraddizione con quelle applicate nei territori conquistati, oppure pensate per porre le nuove periferie al servizio dello Stato centrale. In accordo con i princìpi rivoluzionari che ritengono il culto della Repubblica l'unico degno di celebrazione pubblica, nel 1905 fu approvata la norma sulla laicità che tuttora sancisce la divisione tra Stato e Chiesa, proibendo qualsiasi professione di fede in ambito politico. Ma in Senegal, in Niger o nell'Alto Volta la legge islamica si mantenne superiore a quella repubblicana. In Algeria, che pure fu annessa al territorio metropolitano, il decreto del 1907 che introduceva la medesima norma non entrò mai in vigore.

Intenzionata a servirsi della narrazione ecumenica per corroborare la propria potenza, la Francia preferì attirare verso sé le popolazioni assoggettate piuttosto che inviare i suoi cittadini nelle colonie. Attuando il principio per cui la nazionalità sarebbe condizione culturale e non etnica, nel 1927 l'Assemblea adottò una legge di cittadinanza straordinariamente liberale che permetteva agli immigrati di diventare francesi dopo appena tre anni dal loro arrivo. Per cui nel 1930 la Francia vantava il più alto tasso di stranieri del pianeta (515 per 100 mila abitanti, contro i 492 degli Stati Uniti)<sup>3</sup>, soprattutto grazie all'arrivo di algerini, tunisini, maliani, senegalesi, ivoriani. Oltre ad altrettanti italiani, belgi, polacchi, turchi.

<sup>2.</sup> Cfr. A Streetcar named Desire di E. Kazan (1951).

<sup>3.</sup> Cfr. P. Weil, Le sens de la République, Paris 2015, Grasset, p. 15.

A differenza della Corona britannica che per popolare le province rese emigranti milioni di propri sudditi, Parigi drenò risorse demografiche dalle colonie per rimpinguare Forze armate e popolazione. Impedendo ai suoi cittadini di espatriare in massa, mancò dei numeri per assimilare le popolazioni sconfitte. Specie dopo la prima guerra mondiale. Peraltro, profondamente borghese, il mondialismo gallico non riuscì a coinvolgere popolazioni sprovviste della classe media, palesando al contatto con queste un convenzionale razzismo. In Africa e in Asia la missione civilizzatrice dei *parisiens* si rivelò quale paternalistica pedagogia tesa al miglioramento di «un'umanità inferiore», assai simile all'anglosassone fardello dell'uomo bianco cantato da Rudyard Kipling. Piuttosto che appartenere al mondo, l'idealismo repubblicano si dimostrò incapace di proiettarsi oltre l'Europa.

Così, al termine della seconda guerra mondiale, la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica condannò la Francia al rango di potenza minore. L'universalismo diveniva un semplice fattore di influenza regionale, il modello culturale cui aggrapparsi per non scadere a mera provincia dell'impero altrui. Ovvero la sua condizione più longeva.

3. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la disfatta del canale di Suez (1956) e il rovinoso svilupparsi delle guerre d'Indocina (1946-1954) e d'Algeria (1954-1962) palesarono l'intervenuto declino francese. Come capitato dopo Sedan, da quel momento Parigi si dedicò al territorio nazionale, cui si aggiunse il contesto europeo. Ma invece d'accontentarsi del suo destino si raccontò nuovamente portatrice di istanze assolute, impossibili da comprimere in una negativa congiuntura internazionale. Il messianico approccio al mondo si rese apparato culturale, cruciale legittimazione per il mantenimento di istituzioni, armamenti e condotta da protagonista dell'agone geopolitico. Escamotage utile a conservare il proprio spessore, in tempi avversi. Nel 1958 la Francia si dotò di un nuovo sistema istituzionale che riconosceva straordinarie prerogative al presidente della Repubblica, irresponsabile nei confronti del parlamento <sup>4</sup>. In sintonia con l'attitudine massimalistica della nazione. Nell'interpretazione di Charles de Gaulle che ne aveva ispirato la creazione, la Quinta Repubblica doveva rilanciare le aspirazioni del paese. O perlomeno arrestarne la caduta. «In un mondo scosso da correnti che mettono a repentaglio l'avvenire del genere umano, la Francia deve giocare il fondamentale ruolo che le impone la sua vocazione»<sup>5</sup>, dichiarò al momento di presentare il progetto costituzionale.

Negli stessi anni Parigi sviluppò l'arma atomica, per continuare a ragionare da potenza globale, nonostante le palesi incongruenze strutturali. «Un paese come il nostro deve fare la guerra a suo modo. Altrimenti sarebbe in contraddizione con tutto ciò che è stato fin dalla sua origine»<sup>6</sup>, osservò ancora de Gaulle, richiamandosi a una superiore dignità francese. Prima di annunciare il ritiro del paese dal comando Nato (1966), per poi tornare parzialmente sui suoi passi un anno dopo

<sup>4.</sup> Cfr. Constitution française du 4 octobre 1958, goo.gl/p8keEc

<sup>5.</sup> Cfr. Discours place de la République, 4/9/1958. goo.gl/pfTRkE

<sup>6.</sup> Cfr. Discours sur la vision de la Défense de la France, 3/11/19559. goo.gl/riiX8X

(accordi Lemnitzer-Aillert), vittima di una propaganda tanto raffinata da confondere chi avrebbe dovuto maneggiarla.

Costretta dagli Stati Uniti, allora la Francia abbracciava strumentalmente il progetto europeista, con il fine di trasformarlo in amplificatore della propria influenza, in piattaforma estesa dalla quale sfidare i grandi del mondo. L'universalismo gallico si tradusse facilmente in un apodittico europeismo incentrato sui diritti e le libertà individuali. L'asse renano divenne il mezzo per blandire la superiorità dell'economia tedesca e porsi al centro di un progetto che Washington lasciava propagandare come autoctono. A tal fine (Jean-Baptiste) Robert Schuman, già primo ministro della Quarta Repubblica e noto germanofobo, fu eletto primo presidente dell'Assemblea parlamentare europea e reinventato come padre fondatore della costruzione comunitaria. A Parigi fu affidata metà del motore continentale.

In assenza di fattori maggiormente contundenti, la lingua divenne elemento cruciale dell'atteggiamento mondialista. Già alla fine del Settecento il francese era divenuto parte integrante della strategia nazionale, principale codice delle rivendicazioni civili. Lo scrittore Antoine de Rivarol, benché realista e di origini piemontesi, postulò nel suo *De l'Universalité de la Langue Française* la necessità per tutti gli europei di adottare l'idioma di Cartesio, l'unico in grado di esprimere la profondità dell'essere umano <sup>7</sup>. «Del resto, per la prima volta la libertà, i diritti dell'uomo, la fraternità sono stati annunciati al mondo in francese», aggiungeva un secolo più tardi lo storico Ernest Renan. Il suo rigido ordine grammaticale, inverso rispetto al latino, rendeva spontaneamente il francese lingua di Stato, contenuto della politica estera. Al punto che Stendhal considerava il codice civile napoleonico la migliore espressione letteraria del suo tempo, del quale leggeva un articolo al giorno <sup>8</sup>.

Tanta fiducia nella superiorità del francese assegnò alla lingua il compito di perseguire il bene dello Stato, traducendone l'affermazione in conquista geopolitica. Per cui nel 1946 il capo dello Stato provvisorio Félix Gouin esultò per il riconoscimento del francese quale idioma di lavoro delle Nazioni Unite (al pari dell'inglese) e nel 1968 ancora de Gaulle descrisse la successiva proclamazione del Canada in paese bilingue come «un evento che avrebbe avuto notevoli conseguenze per il mondo» <sup>9</sup>. Soprattutto, nel 1970 nacque l'Organizzazione internazionale della Francofonia, cui nel tempo avrebbero aderito numerosi membri e osservatori, fino agli attuali 84 tra Stati e governi, per un totale di circa 900 milioni di persone, il 15% della popolazione mondiale. Benché la gran parte dei partecipanti fosse animata da una rabbia anti-coloniale, l'istituzione sarebbe servita a rafforzare il prestigio culturale della Repubblica e a coltivarne la presenza in Africa occidentale, suo dominio naturale.

Nel corso degli anni la volontà di custodire pretese universalistiche avrebbe indotto la Francia a inseguire obiettivi eminentemente strategici o propagandistici, a scapito dei benefici economici. Nel 1956 l'Esagono adottò il sistema televisivo

<sup>7.</sup> Cfr. A. DE RIVAROL, De l'université de la langue française, Paris 1784.

<sup>8.</sup> Cfr. M. Mas, Le style du Code civil, Université Paris Diderot, 2015.

<sup>9.</sup> Cfr. S. DE GRAMONT, The French, New York City 1969, Putnam's Sons.

Secam per respingere il Pal (Telefunken) di invenzione tedesca, nonostante i maggiori costi di produzione. Due anni più tardi, la Banca centrale francese rivalutò massicciamente il franco (*nouveau franc*) per restare attaccata al marco, in netto contrasto con le esigenze esportatrici dell'industria nazionale.

Così Parigi ha nutrito nel tempo un profondo anti-americanismo <sup>10</sup>, motivato dalla volontà di sfidare dialetticamente l'egemone e proporsi quale alternativa occidentale a Washington. Dall'impossibile intenzione di de Gaulle di smarcarsi dalla sfera di influenza statunitense (1964), alla designazione dell'America quale principale nemico della nazione da parte di François Mitterrand (1995) <sup>11</sup>, fino alla plateale opposizione di Jacques Chirac all'invasione dell'Iraq (2003). Negli anni l'esibita ostilità è divenuta strumento utile per attribuirsi la medesima dignità degli Stati Uniti e coagulare su di sé il sostanziale terzomondismo di molti paesi africani ed asiatici, sfruttando lo storico complesso di inferiorità degli americani nei confronti del modello francese. Fino a respingere l'origine anglosassone del termine globalizzazione, per tradurlo con *mondialisation*.

Infine, Parigi ha provato ad assimilare gli immigrati di estrazione islamica applicando alla lettera lo zelante concetto di laicità, parossisticamente declinato in laicismo. Negli anni Cinquanta il divieto di esternare la propria fede fu esteso dal contesto politico all'intera sfera pubblica, eccedendo ampiamente lo spirito della legge del 1905, nell'illusione di costringere gli stranieri a sostituire la confessione originaria con la teologia repubblicana. In realtà soltanto l'imposizione può obbligare gli allogeni a adottare il modello culturale della nazione <sup>12</sup> e gli Stati Uniti impediscono alla Francia l'utilizzo di tale violenza, ma la malriposta decisione di avvalersi dei principi rivoluzionari segnalava la ricerca di una strategica crescita demografica. Parametro essenziale per aumentare la potenza, inseguito fino ai giorni nostri. In nome dell'universalismo.

4. Da anni la Francia vive una fase di acuta debolezza. Il rallentamento dell'economia e il conseguente aumento della disoccupazione generano notevole malessere nell'opinione pubblica e condannano la *République* al ruolo di *junior partner* della Germania. Il crescente peso dei paesi dell'Europa centro-orientale, che hanno come unici interlocutori Washington e Berlino, impedisce a Parigi di ricostituire l'asse renano. La mancata assimilazione di larghi strati della popolazione produce insubordinazione ideologica e scontri etnici, manipolati da gruppi jihadisti e altrettanti regimi mediorientali. La nuova legge sulla nazionalità approvata nel 1998, che concede ad uno straniero di diventare francese soltanto alla maggiore età, ovvero in un lasso di tempo più lungo che in Germania, palesa il fallimento del modello assimilatorio.

<sup>10.</sup> Cfr. R. Celestin, E. Dalmolin, *France from 1851 to the present: Universalism in crisis*, New York City 2007, Palgrave MacMillan.

<sup>11.</sup> Nello splendido *Le dernier Mitterrand* di Georges-Marc Benamou (Paris 1996, Plon), l'ormai morente ex presidente spiega che «la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale».

<sup>12.</sup> Cfr. D. Fabbri, «Perché l'Europa non può assimilare», *Limes*, «Musulmani ed europei», n. 1/2018, pp. 39-46.

Eppure la Francia continua a mostrare una politica estera assai ambiziosa. La sensazione d'essere destinata a grandi imprese, esaltata dalla gallica retorica, la induce a ragionare strategicamente, a non sedersi sui propri fallimenti. Specie a fronte di una congiuntura che non può nutrirne la smisurata *grandeur*. Nel 2011 Nicolas Sarkozy giustificò attraverso i *topoi* dell'interventismo moralistico l'offensiva ai danni di Gheddafi, in realtà pensata per instaurare un regime simpatetico nei confronti di Parigi ed espellere Roma dalla regione. «Lo scopo della nostra offensiva è facilitare la marcia dei paesi arabi verso la democrazia, come ci impongono i nostri valori. Se non fossimo intervenuti, si sarebbe trattato di una vera onta» <sup>13</sup>, annunciò.

Due anni più tardi François Hollande si lanciò nella campagna del Mali per puntellare il ruolo neocoloniale dell'Esagono, raccontandosi quale alfiere di un'improbabile guerra al terrorismo. «Non difendiamo alcun interesse particolare, se non quello di sconfiggere il jihadismo, proposito condiviso dall'intera umanità» <sup>14</sup>, spiegò. Narrazioni solitamente appannaggio esclusivo degli americani, audacemente impiegate Oltralpe.

In questa fase la Francia ha bisogno di rimanere appiccicata alla Germania, senza denunciarne apertamente la politica fiscale, né il rifiuto a trasformarsi nel consapevole perno della zona euro. Altrimenti rischia di subire l'offensiva dei mercati finanziari che non le perdonerebbero l'improvvisa perdita delle garanzie tedesche. Sicché Emmanuel Macron utilizza il suo monumentale progetto di rilancio del processo comunitario, teoricamente immaginato quale prodromo di una compiuta integrazione politica, per ergersi ad anacronistico interlocutore unico di Angela Merkel e dissuadere Berlino dal creare la *Kerneuropa*. Consapevole di non poter determinare unilateralmente alcuna svolta. «Dobbiamo costruire la sovranità europea. Perché è l'Europa che forgia la nostra identità profonda, i nostri valori, il nostro rapporto con la libertà, con i Diritti dell'Uomo (in maiuscolo nel testo francese, *n.d.r.*)» <sup>15</sup>, ha argomentato. Quasi fosse reale interesse della Francia rinunciare alla propria diversità per sciogliersi in una costruzione che non può dominare, quasi fosse possibile tornare ai tempi in cui lo spazio comunitario si esauriva all'Elba.

Piuttosto Parigi ha bisogno di stringersi scenograficamente agli Stati Uniti, così da alleggerire la forza economica della Germania. Di qui i ripetuti abboccamenti con Donald Trump, compresa la teatrale presenza del presidente americano alla parata militare del 14 luglio, che Macron prova a bilanciare offrendosi quale paladino della questione ambientale, nell'ambito di un ancestrale quanto utilitaristico anti-americanismo. Con una manovra che ne attesta la credibilità internazionale, dunque l'efficacia del *soft power* francese.

Oltre a gestire gli affari correnti, le categorie dell'universalismo servono a sostenere lo sviluppo geopolitico del paese. In attesa di avvenimenti favorevoli. Ere-

<sup>13.</sup> Citato B. Le Maire, Jour de pouvoir, Paris 2013, Gallimard, p. 519.

<sup>14.</sup> Citato in «Hollande: l'opération au Mali "n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme"», *Le Monde*, 12/1/2013.

<sup>15.</sup> Cfr. Initiative pour l'Europe – Discours d'Emmanuel Macron pour une Europe souveraine, unie, démocratique, Paris, 26/9/2017. goo.gl/Ymwa8b

dità della missione civilizzatrice, Parigi ha mantenuto uno straordinario legame con l'Africa francofona, che le fornisce materie prime ed esseri umani. A sud del Mediterraneo la Francia è tuttora madrepatria, con il franco Cfa materialmente stampato nella cittadina di Vic-le-Comte, nel centrale dipartimento di Puy-de-Dôme. Mentre il continuo arrivo sul territorio nazionale di milioni di maghrebini, saheliani e altri sub-sahariani le consentirà di diventare il paese più popoloso del continente europeo. Quando, secondo proiezioni delle Nazioni Unite, entro il 2060 la popolazione francese avrà superato quella tedesca e alla fine del secolo avrà pressoché raggiunto quella della Russia europea, in netta picchiata <sup>16</sup>. Così entro il 2065 gli abitanti dell'Africa occidentale costituiranno gran parte del miliardo di francofoni presenti sulla terra <sup>17</sup>. «Nonostante l'egemonia anglofona, il francese non è una causa persa. Anzi, è il futuro di un mondo plurale e decentrato» <sup>18</sup>, ha rilanciato Macron.

L'ossessione per la potenza, quale livello cui ambisce di diritto, ha suggerito all'Esagono di mantenere un apparato militare tra i più potenti del pianeta e di attrezzarsi contro possibili attacchi dall'esterno. Per cui oggi detiene il terzo arsenale atomico del pianeta, dopo Mosca e Washington, ed è l'unica nazione assieme agli Stati Uniti a vantare una portaerei a propulsione nucleare, l'evocativa *Charles de Gaulle*, fattore decisivo nelle dinamiche belliche.

Dati strutturali che nel lungo periodo potrebbero convertire la Francia nella principale potenza europea. Più della Germania, priva di dimensione militare e disabituata al pensiero geopolitico. Più della Gran Bretagna, sovrastata culturalmente dagli Stati Uniti e dilaniata dai confliggenti interessi delle patrie che la compongono. Più della Turchia, che vanta una superiore crescita della popolazione ma che deve risolvere la questione curda e non dispone dell'arma nucleare. Quanto la Russia, che possiede un territorio nettamente più vasto ma che affronterà un conclamato declino demografico. Vero, l'Esagono dovrà sanare la peste comunitaria e la potenziale guerra civile che lo affliggono, ma con un margine di manovra maggiore potrà scaricare verso l'esterno la disfunzionalità della sua società. Quando, come in passato, renderà omogenea la sua popolazione attraverso la guerra.

5. Oggi la Francia pare una nazione dissociata dalla realtà, quasi illusa. Portatrice del medesimo universalismo degli Stati Uniti, si percepisce massima evoluzione della civiltà. Anziché concentrarsi su di sé, preferisce diffondere il suo verbo, vuole introdurre gli altri al suo sviluppo. Come il capo della Casa Bianca, il presidente francese conclude ogni discorso inneggiando alla salute della patria, con l'espressione *Vive la République*, *Vive la France*, corrispettivo laico di *God Bless America*. Macron ha perfino volto al grado ecumenico il trumpiano *make America great again*, trasformandolo in *make the world great again*. Propositi schizofrenici per un paese che non sa neppure controllare il suo territorio, né vincere alla causa

 $<sup>16.\</sup> Cfr.\ 2015\ Revision\ of\ the\ World\ Population\ Prospects\ by\ the\ United\ Nations\ Population\ Division.$  esa.un.org/unpd/wpp/DVD

<sup>17.</sup> Citato in Francophonie: Emmanuel Macron présente son plan, France 3, 20/3/2018.

<sup>18.</sup> Citato in G. Poussielgue, «Macron défend une francophonie plurielle», Les Echos, 20/3/2018.

i cittadini di origine straniera. Sentimenti stonati per un soggetto che non riesce a prevalere sulla regione d'appartenenza, tantomeno sull'intero pianeta.

Ma è proprio tanta irrealistica concezione di sé che produce il valore della Francia. È la vanagloria che ne determinerà l'ascesa. Concepirsi come soggetto assoluto la mantiene diversa, la colloca oltre le miserie della quotidianità. In una fase in cui a dominare sono gli altri, credersi necessaria al mondo serve a non scadere nell'economicismo, a non accettare come immutabile lo status quo, a persuadere alleati ed antagonisti della propria (futura) consistenza. Se smettesse di magnificarsi, si troverebbe sommersa dalle incongruenze. Si scoprirebbe normale, morirebbe di depressione. Probabilmente la Francia non tornerà mai attore globale, ma credersi indispensabile la condurrà oltre i propri limiti, la renderà una nazione compiuta. L'ossessione per la dimensione strategica le consentirà di imporsi su quegli Stati che rifuggono gli sforzi dell'affermazione geopolitica, che perseguono il solo benessere materiale. La brama di potenza le permetterà di sopravvivere agli spasmi interni, la riporterà nella storia. Come una miccia che si autoinnesca, il suo universalismo produrrà le condizioni strutturali per varcare l'Esagono, per tornare rilevante nella massa euroasiatica. Nuovamente grande per sostanza, non soltanto per propaganda.



## SOVRANISMO E MACRONIA COME LO STATO PROFONDO GOVERNA LA FRANCIA

di Alessandro Aresu

In Francia comandano gli alti funzionari formati nelle grandi scuole di amministrazione, su tutte l'Ena. Perché solo lo Stato può rispondere al richiamo della storia. Da Debré a Macron, le declinazioni di tale principio, invano osteggiato da Monnet.

> N'oublie jamais cette vérité. Il n'y a pas de France sans État. Michel Debré

1. MPOSSIBILE COMPRENDERE LA FRANCIA senza esplorare la sua burocrazia. Le sue pratiche e le sue contraddizioni vi aderiscono come confini. A inventare il termine «burocrazia», d'altra parte, è l'economista francese Vincent de Gournay, che a metà del Settecento unisce alla diagnosi di una malattia, denominata «buromania», il riconoscimento di una nuova forma di governo, appunto «burocratica».

La tradizione burocratica è cruciale per comprendere Emmanuel Macron, il quale entra nel 2004 nello Stato profondo dell'economia francese, l'Inspection générale des finances, dopo aver concluso i suoi studi nella fabbrica della classe dirigente, l'École nationale d'administration (Ena). Ma la leggenda di Emmanuel Macron s'intreccia con la sua vita che precede gli apparati. In particolare, con gli studi filosofici che lo conducono, tra il 1999 e il 2001, al ruolo di assistente dell'anziano filosofo Paul Ricoeur, per la redazione di *La memoria, la storia, l'oblio*<sup>1</sup>. Tale formazione, all'indomani dell'elezione a presidente della Repubblica, ha generato una peculiare letteratura agiografica, di cui il libro *Macron, un président philosophe*<sup>2</sup> è l'espressione più divertente.

Una simile attenzione ossessiva al dibattito delle idee è un tratto distintivo della Francia, dove la staffetta tra filosofia e burocrazia ha un autorevole precedente. Negli anni Trenta, prima di intraprendere una carriera di alto funzionario e avere un ruolo centrale nell'architettura del commercio internazionale del dopoguerra<sup>3</sup>, Ale-

<sup>1.</sup> Si veda F. Dosse, Le philosophe et le président. Ricoeur & Macron, Paris 2017, Stock.

<sup>2.</sup> B. Couturier, Macron, un président philosophe, Paris 2017, Éditions de l'Observatoire.

<sup>3.</sup> Il ruolo di Kojève nel Gatt è ricostruito in D.A. Irwin, P.C. Mavroidis, A.O. Sykes, *The Genesis of the GATT*, New York 2008, Cambridge University Press. Si veda inoltre R. Barre, «Alexandre Kojève, il consigliere del principe», Limes, «Pianeta India», n. 6/2009.

xandre Kojève svolge i suoi seminari sulla *Fenomenologia dello spirito* di Hegel all'École pratique des hautes études. Stando alla recente letteratura agiografica, il seminario svoltosi nella testa di Macron è ben più solido. In quanto *président philosophe*, Macron attraversa e supera Machiavelli, Cartesio, Hegel, Schumpeter. Lo stesso presidente si compiace di questi ritratti e si racconta inanellando citazioni, da Colette «che gli ha insegnato cos'è un fiore», a Giono, Gide e Cocteau «compagni insostituibili», e poi Flaubert, Hugo, Balzac, lo spirito degli enciclopedisti, Diderot, Balibar, Deleuze, Bourdieu, Camus, Chateaubriand, Char e così all'infinito, perché «la politica è mistica (...), è una magia» <sup>4</sup>.

Magia di Stato (*magie d'État*): così Bourdieu ama ampliare la classica definizione di Weber, vedendo nello Stato il detentore del monopolio della violenza simbolica legittima <sup>5</sup>. E la magia burocratica può nutrirsi di un grande pensiero geopolitico, come nel caso del padre delle istituzioni in cui Macron si è formato, Michel Debré.

2. In una puntata di *Radioscopie* del 1979<sup>6</sup>, Jacques Chancel discute le polemiche contro l'Ena. Il tiro all'Ena è uno sport nazionale della Quinta Repubblica, e precede l'ascesa dei non enarchi alla presidenza (Mitterrand e Sarkozy). Inizia nel 1967 con la pubblicazione di *L'Énarchie ou les Mandarins de la société bourgeoise* dello pseudonimo collettivo Jacques Mandrin, che cela tra l'altro Jean-Pierre Chevènement, enarca egli stesso e poi esponente storico dei sovranisti socialisti. Nel dibattito di «Radioscopie», l'Ena risponde attraverso il suo demiurgo, così presentato da Chancel: «Siete stato guardasigilli, primo ministro, ministro delle Finanze, ministro degli Affari esteri, ministro della Difesa nazionale, avete fondato il Centro nazionale di studi giudiziari, avete aperto la Scuola politecnica alle donne, e soprattutto avete…».

«Ho fatto la costituzione», precisa Michel Debré.

«È vero, dimenticavo, non male», concede Chancel, prima di ricordare il ruolo decisivo dell'ospite nel dar vita alla nuova «stirpe di uomini», gli enarchi.

Nato nel 1912, Michel Debré – stella più luminosa della dinastia politica Debré<sup>7</sup> – entra al Consiglio di Stato come uditore nel 1935. Mentre Kojève tiene le sue lezioni su Hegel, Debré applica alla legislazione una hegeliana «tendenza incontenibile a occuparsi di tutto» <sup>8</sup>. Qualunque cosa gli interessa. Nel 1936 scrive una commedia, *Le Dictateur improvisé*. Vi espone l'idea di un «governo scientifico», una nuova forma di regime politico, «forte, ma giusto e liberale, governo di patrioti, ma

<sup>4.</sup> Cfr. P. Anderson, «The French Spring», New Left Review, 105, maggio-giugno 2017, p. 22.

<sup>5.</sup> Cfr. P. Bourdieu, *La Noblesse d'État. Grandes écoles et esprit de corps*, Paris 1989, Les Éditions de Minuit. Rendere universali gli interessi particolari attraverso la burocrazia è il compito della magia di Stato.

<sup>6.</sup> Disponibile all'indirizzo www.ina.fr/audio/PHY03006704

<sup>7.</sup> Cfr. J.L. Debré, *Dynasties républicaines*, Paris 2009, Fayard. Il capitolo sulla dinastia Debré è scritto da G. Gauvin.

<sup>8.</sup> J. Perrier, «Les archives de Michel Debré (Archives d'histoire contemporaine du Centre d'histoire de Sciences Po)», *Histoire@Politique*, 3, 21, 2013, p. 7.

non nazionalisti, governo benedetto da un grande entusiasmo, ma anche da spirito critico. In sintesi, un governo onesto, eppure intelligente»<sup>9</sup>. Non a caso si tratta di una commedia: Debré gioca coi limiti della tradizione tecnocratica. La sua vocazione di uomo dello Stato vuole contrastare l'apatia della Terza Repubblica. È nella capacità del potere di durare che cerca la garanzia della libertà.

Debré «si iscrive nella grande tradizione dei legisti francesi che, a fianco dei sovrani, hanno fatto la Francia, dall'abate Sugerio a Michel de L'Hôspital, da Sully a Jean Bodin. Quei legisti che hanno dato forma alla nazione e ai suoi spiriti a forza di riforme, di pazienza, di tenacità, di ambizione intellettuale e discrezione personale, 10. Dalla Resistenza in poi, il legista del Novecento si colloca al fianco del sovrano che incarna l'anima francese. Rileggiamo l'inizio delle golliane Mémoires d'Espoir: «La France vient du fond des âges. Elle vit. Les siècles l'appellent» <sup>11</sup>. Il generale de Gaulle rimarca il tempo lungo delle istituzioni. La Francia vive della potenza dello Stato, della razionalità, dell'efficienza<sup>12</sup>. Solo lo Stato può rispondere al richiamo della storia. Solo lo Stato è padrone «dell'eredità di ieri, degli interessi di oggi, delle speranze di domani». Il tempo dello Stato va allora protetto da un'autorità presidenziale, «giudice superiore dell'interesse nazionale» <sup>13</sup>. E va preservato con la creazione di istituzioni: dal Centre national d'études judiciaires, nato nel 1958 (dal 1970 Scuola nazionale della magistratura) al Centre national d'études spatiales, nato nel 1960. Ma la Scuola per eccellenza alla quale è legato il nome di Debré è appunto l'Ena, nata dall'ordinanza del 9 ottobre 1945 del governo provvisorio, con la piena condivisione del leader comunista Maurice Thorez. Da allora l'Ena ha formato 6.500 francesi 14, i vertici dello Stato 15 e del settore privato.

L'amministrazione in Francia ha una consistenza fisica, storica, linguistica che risponde all'esigenza di *grandeur* <sup>16</sup>. I grandi corpi dello Stato, *les grands corps*, fanno sì che il potere abbia una presenza tangibile, in grado di dare forma alla realtà, attraverso amministrazione, ispezione e controllo (Conseil d'état, Inspection générale des finances, Cour des comptes), attraverso le competenze tecniche e ingegneristiche (Corps des ingénieurs des ponts et chaussées, la cui origine risale ai commissari colbertiani, Corps des mines), attraverso la presenza territoriale-

<sup>9.</sup> J. Perrier, «Michel Debré et les avatars du libéralisme français (1936-1945)», Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 116, 4, 2012, pp. 81-95.

<sup>10.</sup> P. Seguin, «Michel Debré, une volonté et une morale», in *Une Passion pour la France. Hommage a Michel Debré*, Associations des Amis de Michel Debré, Paris 1997, p. 38. Non a caso questo omaggio acuto e articolato viene da un enarca irregolare e appassionato sovranista come Séguin.

<sup>11.</sup> Ch. de Gaulle, Mémoires d'Espoir. Le Renouveau 1958-1962, Paris 1970, Plon, p. 7.

<sup>12.</sup> De Gaulle, nel parlare dell'Ena, rivendica il linguaggio dell'efficienza, come nota Teyssier. Cfr. A. Teyssier, «Le général de Gaulle et la création de l'ENA», Espoir, n. 103, 1995.

<sup>13. («</sup>Il est, dans notre France, où les divisions intestines ont un tel pouvoir sur la scène politique, le juge supérieur de l'intérêt national») M. Debré, Discours devant le Conseil d'État, 27/8/1958, disponibile all'indirizzo mjp.univ-perp.fr/textes/debre1958.htm

<sup>14.</sup> A essi vanno aggiunti 3.657 stranieri, provenienti da 134 paesi. (*L'ENA en chiffres pour 2017*, disponibile all'indirizzo goo.gl/XBM2iW).

<sup>15.</sup> Cfr. P. Birnbaum, Les sommets de l'Etat Essai sur l'élite du pouvoir en France, Paris 1994, Seuil.

<sup>16.</sup> Per una prospettiva storica, cfr. P. Rosanvallon, L'État en France de 1789 à nos jours, Paris 1990, Seuil.

prefettizia e la diffusione diplomatica. Le scuole servono per dividere il potere nello spazio e farlo sopravvivere nel tempo: nel versante «intellettuale» (École normale superieure, École polytechnique), nell'ambito economico (École des hautes études commerciales e altre scuole manageriali) e nella scienza dello Stato dell'Ena <sup>17</sup>. La divisione dei percorsi rende possibile la successione di una aristocrazia del merito, con i rischi di chiusura che segnano ogni meritocrazia. I corpi sono vettori della sovranità dello Stato, ufficiale e ufficiosa, nei rapporti con la politica, con l'impresa mista, con l'impresa privata <sup>18</sup>.

A partire dallo statuto dei corpi, nella Quinta Repubblica si pone costantemente il «problema» della funzione pubblica, secondo tre tendenze che colpiscono la forza e la legittimità dei corpi: decentralizzazione, integrazione europea, e pantouflage <sup>19</sup>. La genesi di quest'ultimo termine è la pantoufle (pantofola), che indica nell'Ottocento gli studenti dell'École polytechnique che pagano l'obolo relativo alla loro educazione per rinunciare alla carriera pubblica, e quindi alla botte (stivale). Per estensione si parlerà di pantouflage per indicare la scelta del settore privato – temporanea o definitiva – per chi è stato formato dalle Scuole pubbliche ma decide di «abdicare» al servizio pubblico.

Nella visione di Debré, tra i corpi e la testa politica intercorre un rapporto simile a quello tra pensieri e intuizioni in Kant. Senza decisione politica, i corpi sono vuoti. Senza la presenza dei corpi, la politica è cieca. E il tempo segna questo rapporto. Per Debré, «il capo dello Stato dispone della facoltà, particolarmente preziosa, di cambiare a suo piacimento il ritmo, il tempo della vita politica» <sup>20</sup>. Facoltà di cui lo stesso Debré è vittima, nel suo rapporto personale col generale. Nel passaggio del 1962, il primo ministro della Quinta Repubblica creata dal suo genio legislativo viene «ricompensato con un licenziamento bello e buono» <sup>21</sup>. È rimpiazzato da Pompidou, quindi non può giocarsi le carte della successione. Nel 1981 tenta una campagna per la presidenza, ma è isolato.

Eppure, il ritmo delle istituzioni prende la sua rivincita: il progetto geopolitico di Debré sopravvive alle sue fortune personali. I suoi scritti restano essenziali non solo per comprendere la Francia, ma per capire il «sovranismo», termine ormai divenuto poroso e di significato ambiguo. Se per «sovranismo» intendiamo la visione geopolitica e politica che considera lo Stato attore fondamentale del sistema internazionale e che vede con sospetto l'integrazione europea, Debré è certamente un sovranista <sup>22</sup>. La potenza dello Stato per lui è la leva per la realizzazione del sogno della Resistenza: «Una Francia libera, una Francia forte, una Francia felice», contro

<sup>17.</sup> Riprendo le categorie di Pierre Bourdieu in L. Wacquant, «From Ruling Class to Field of Power: An Interview with Pierre Bourdieu on La Noblesse d'État», *Theory. Culture and Society*, 10, 3, 1993.

18. Cfr. M.C. Kessler, *Les grands corps de l'État*, Paris 1985, Presses de la fondation nationale des sciences politiques.

<sup>19.</sup> M.C. Kessler, «Les grands corps à l'horizon 2000», *La Revue Administrative*, 51, 301, pp. 122-130. 20. A. Teyssier, *Histoire politique de la France. La V<sup>e</sup> République 1958-1995, de De Gaulle à Chirac*, Paris 1995, Pygmalion, p. 43. 21. *Ivi*, p.75.

<sup>22.</sup> In questo senso si ritiene giustificato il termine per Debré, perché coincide con la sua netta opposizione alla *supranationalité*.

tre minacce: l'impoverimento economico, la denatalità e un'Europa dove Parigi rischia la subalternità a interessi stranieri.

In Debré, la demografia ha un posto speciale, in quanto condizione essenziale della potenza e della sopravvivenza della Francia. Il 5 agosto 1986 scrive un articolo su *Le Figaro* intitolato «Démographie, famille, natalité», dove dichiara che la priorità assoluta dello Stato è una politica improntata alla natalità, la base imprescindibile di ogni altra azione. Occorre mobilitare tutte le energie interne sul fattore demografico per rispondere a tre minacce: la minaccia economica, con la riduzione del mercato interno, la minaccia sociale, con lo squilibrio del sistema pensionistico, e la minaccia nazionale, legata alla «prospettiva dello squilibrio demografico nel Mediterraneo»: si deve essere «ciechi per non vedere il pericolo dell'invasione» e della «fine delle nostre libertà», mentre «l'assimilazione degli stranieri diventa difficile e alcune menti deviate chiacchierano di una "Francia multiculturale"».

Il progetto di rafforzamento dello Stato francese di Debré nasce in netta opposizione all'integrazione europea. Il testo rivelatore è Ces princes qui nous gouvernent (1957)<sup>23</sup>, che vuole arare il terreno della costituzione del 1958, come progetto geopolitico: «È l'assenza dello Stato che ha permesso e permette ancora a influenze straniere, come quella americana, di esercitare un'azione sulla nostra politica interna. (...) Allo stesso modo, è l'assenza dello Stato che porta alla debolezza della nostra bandiera nel mondo, a beneficio della bandiera americana» 24. Debré si scaglia contro «certi giuristi» che considerano lo Stato nazionale superato e che avanzano «la necessità di trasferire a un'autorità diversa da quella dello Stato nazionale il compito di risolvere i principali problemi dei popoli: la sicurezza, la prosperità, le libertà» <sup>25</sup>. L'alchimia dell'integrazione è impossibile, perché il confine nazionale non è valicabile: «Per avere una sola politica, bisogna avere un solo governo, e solo una comunità che sente profondamente la propria solidarietà, cioè una nazione, può accettare un solo governo, una sola politica, una sola economia, un solo esercito. L'integrazione europea suppone che l'Europa sia una nazione, e quelli che vogliono quest'integrazione confessano di rinunciare alla Francia» <sup>26</sup>. E, riprendendo il plebiscito di tutti i giorni per chiarire ancora il suo concetto di nazione, Debré sbotta: «La nazione non si inventa, non si fabbrica! Rileggiamo Renan!» <sup>27</sup>. Sono pagine di grande potenza, fedelmente ripubblicate su La Revue Administrative, che nel commento editoriale loda la «diagnosi concisa e completa della malattia nazionale» e che «si onora di contribuire, per quanto le riguarda, alla diffusione di prese di posizione che considera corrispondenti alla verità e alla salvezza nazionale» 28. È il manifesto geopolitico dello Stato profondo francese: la nazione esprime una comunità di sentimenti e di passioni, che per-

<sup>23.</sup> M. Debré, Ces princes qui nous gouvernent, Paris 1957, Plon.

<sup>24.</sup> Ivi, p. 100.

<sup>25.</sup> Ivi, p. 118.

<sup>26.</sup> Ivi, pp. 123-124.

<sup>27.</sup> Ivi, p. 126.

<sup>28.</sup> In M. Debré, «L'intégration Européenne», *La Revue administrative*, 10, 59, settembre-ottobre 1957, p. 443.

mette ai suoi membri di accettare le disuguaglianze nel potere, nelle conoscenze e nelle ricchezze.

L'Europa non può rispondere a questo requisito: i suoi membri non riescono ad accettare gli squilibri interni, non riescono a trovare un equilibrio nelle loro differenze, che invece acuiscono i conflitti. E i francesi devono stare molto attenti alla dottrina della sovranazionalità (*supranationalitè*), perché va contro interessi che, più di sessant'anni fa, gli sono molto chiari: «Il sistema militare previsto in nome dell'Europa era un'organizzazione rivolta alle frontiere dell'Est, mentre le esigenze attuali della Francia sono a Sud. Le mire politiche di questa Europa sono rivolte verso la Russia, mentre attualmente i nostri interessi essenziali sono nel Mediterraneo e in Africa» <sup>29</sup>.

Le righe di Debré sugli uomini che «confessano di rinunciare la Francia» emanano un certo odore di cognac. Il rafforzamento dello Stato francese ha un nemico: Jean Monnet. La ferocia verso l'uomo che de Gaulle chiamava con disprezzo L'Inspirateur, accompagnata al riconoscimento che si riserva ai grandi nemici, è una costante dei libri e degli interventi di Debré, che dice: «Sono stato troppo detestato da quell'uomo e io stesso l'ho troppo detestato per poterlo giudicare imparzialmente» 30. Il primo incontro approfondito tra i due avversari avviene nel 1946, quando si recano negli Stati Uniti in una missione alla quale partecipano anche Léon Blum e Pierre Mendès France, Nelle sue memorie. Debré così descrive il metodo Monnet: «Espone ai suoi amici di Washington, alti funzionari e senatori, il piano francese di modernizzazione di cui ha la responsabilità. Li invita a partecipare al successo del piano, con i loro finanziamenti. Gli interventi e il comportamento di Jean Monnet sono ambigui. È forse l'abile sostenitore delle posizioni francesi con gli americani? O è forse l'interprete delle posizioni americane con i francesi? Questa ambiguità segnerà tutta la sua vita» 31. À Debré non interessa che Monnet «ci sia» o «ci faccia»: quel che conta è combatterlo in nome degli interessi francesi.

De Gaulle affida a Debré i negoziati per affossare la Ced, compito che svolge con determinazione. Monnet, nelle sue memorie, gli dedica appena qualche riga <sup>32</sup>. Per il creatore dell'Ena come per Chevènement, l'errore di Monnet è imperdonabile: l'illusione di abolire la storia. «In Jean Monnet, la cultura, e soprattutto la cultura storica, sembra inesistente. Di questa debolezza, farà una forza. Confondendo le nazioni con il nazionalismo, le rigetta tutte visceralmente, a cominciare dalla sua, a eccezione della nazione-continente americana, che sola giudica adeguata ai tempi» <sup>33</sup>.

La tradizione dell'Ena vuole che ogni anno gli allievi scelgano il nome della loro *promotion*. È stato selezionato di tutto, da France-Afrique (1955-57) ad Aver-

<sup>29.</sup> M. Debré, Ces princes qui nous gouvernent, cit., p. 127.

<sup>30.</sup> Così Debré, nel constatare con affetto che «Jean Monnet è morto, accompagnato alla sua ultima dimora dagli animatori della Comunità europea, e pure dai dirigenti della Repubblica americana» (M. Debré, *Français, choisissons l'espoir*, Paris 1979, Albin Michel, p. 33).

<sup>31.</sup> M. Debre, Trois républiques pour une France. Mémoires. Agir (1946-1958), Paris 1988, Albin Michel, p. 33.

<sup>32.</sup> J. Monnet, Memoires, Paris 1976, Fayard, p. 428.

<sup>33.</sup> J.P. Chevènement, La faute de M. Monnet. La République et l'Europe, Paris 2006, Fayard, p. 18.

roè (1998-2000). Mai Michel Debré, che fa in tempo a vedere la sua stirpe di uomini scegliere il nome Jean Monnet (1988-90). Mentre gli enarchi di domani studiano sotto il nome del nemico, il legista Debré viene eletto in un'istituzione che lo precede, l'Académie française fondata nel 1635 da Richelieu. Nel suo discorso di accettazione, ripete che non esistono integrazione atlantica né costruzione europea senza la sopravvivenza delle nazioni. Prevedendo l'accusa sdegnata di adoperare un linguaggio più vicino a Richelieu che a de Gaulle, si compiace della prossimità di questi due grandi costruttori della Francia 34.

3. Nella lotta per l'anima dello Stato profondo francese, Jacques Delors è la figura decisiva degli ultimi trentacinque anni. L'influenza del presidente della Commissione europea (1985-95) costituisce un nuovo apparato. Delors non è un enarca. Dopo la laurea, lavora alla Banca di Francia e milita nel sindacato. Eppure, viene reclutato nel 1963 dal direttore degli studi Pierre Bauchet per insegnare all'Ena.

Definiamo «delorsiana» la classe dirigente legata all'apertura ai mercati internazionali e all'integrazione europea, vicina soprattutto al Partito socialista, ma con un'identità trasversale. I delorsiani si organizzano nelle scuole e nei corpi dello Stato, nei centri studi, nell'accademia, nel settore privato, nelle istituzioni nazionali, europee e internazionali. L'atto di nascita del delorsismo è il tournant del 1983: l'impossibile attuazione del programma economico socialista. Con la marcia indietro di Mitterrand e Delors alle Finanze, il vincolo dei mercati entra nella politica francese, e influenza anche il pensiero profondo della sua burocrazia. Tuttavia, la fede delorsiana nei mercati non va esagerata. Si tratta comunque di persone nate e cresciute in Francia. Definirli «neoliberisti» è quindi limitante: l'apertura ai flussi di capitale e l'integrazione europea non segnano l'abrogazione dello Stato francese, bensì il suo ambiguo adattamento. Mentre la storia è in corso di abolizione, occorre sempre amministrare la realtà, emanare direttive, condurre negoziati, conquistare direzioni generali. Questo è il pane di cui si nutrono i delorsiani. Con il doppio movimento del potere burocratico della Commissione Delors e della proliferazione di pensatoi attorno all'Ena, riescono a formare una diplomazia parallela per «estendere l'influenza francese oltre i confini della Francia» 35.

Globalizzazione e integrazione europea aumentano l'influenza della burocrazia economica e le porte girevoli tra lo Stato e il settore privato. Il delorsismo, proprio perché il nesso Stato-economia va ripensato, allarga il campo di gioco. È geopolitica della burocrazia: l'alta amministrazione francese si dipana in modo decisivo nella Commissione europea, nel Fondo monetario internazionale, nell'Organizzazione mondiale del commercio <sup>36</sup>. Dialoga con la *haute finance* e con le banche francesi, che offrono opportunità agli apparati. Come avviene in altri paesi

<sup>34.</sup> Discours de réception de Michel Debré à l'Académie française, 19/1/1989.

<sup>35.</sup> N. KAUPPI, Democracy, Social Resources and Political Power in the European Union, Manchester 2005, Manchester University Press, p. 70.

<sup>36.</sup> Su questi temi, si vedano gli studi di Rawi Abdelal.

(pensiamo alla stessa vicenda italiana) le burocrazie dei ministeri economici e delle banche di sviluppo sono al centro del sistema del potere degli ultimi trent'anni. È il partito di Bercy, sede del ministero dell'Economia e delle Finanze nonché della potente Ispezione in cui si forma Macron. Ma gli apparati, a prescindere dalle contingenze politiche, contrattano in nome della Francia, e sono perfino disposti a esprimersi in un inglese inappuntabile, come quello di Pascal Lamy.

Da Camdessus a Lagarde, negli ultimi quarant'anni i francesi hanno ricoperto la carica di direttore generale del Fondo Monetario Internazionale per 33 anni. Il posto che tradizionalmente spetta a un europeo è affare francese. Nel 2011 la successione di Dominique Strauss-Kahn, «traumatica» (per usare un eufemismo) e legata a ragioni di politica interna, non ha impedito a Parigi di piazzare l'ennesima pedina francese alla testa del Fondo. Questa influenza finanziaria non ha eguali nell'Europa continentale. Il presidio di Danièle Nouy nella supervisione della Bce ne è stato il marchio durante la crisi. L'assegnazione nel dicembre 2017 della sede dell'Autorità bancaria europea a Parigi (che è già sede dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Esma), ne è stata un'ulteriore conferma. Ed esiste l'ipotesi – seppur remota – dell'ascesa dell'attuale governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, al soglio della Bce dopo Mario Draghi, nonostante la presidenza sia stata occupata dai francesi fino al 2011 con Trichet.

Alla geopolitica della burocrazia europea e internazionale, si unisce un'apertura ai flussi di capitale intesa come prateria di *grandeur* per le istituzioni finanziarie francesi. Antoine Bernheim, «padrino del capitalismo francese» <sup>37</sup>, ha potuto curare i suoi figliocci Arnault e Bolloré, sostenendone la crescita dimensionale e sorvegliando gli italiani. Il primato europeo della difesa francese resiste. Sulle «porte girevoli» tra pubblico e privato esiste un consenso trasversale dell'establishment. Lo stesso Michel Debré, ai critici della promiscuità tra l'Ena e il mondo degli affari, risponde con orgoglio che si tratta di un segno del suo successo e di un «valore per la patria» <sup>38</sup>.

Non è questa la sede per compilare la lista dei delorsiani. Nomi e cognomi contano meno della visione che esprimono. Basti ricordare la personalità che ha girato letteralmente tutto lo Stato profondo economico-finanziario: Jean-Pierre Jouyet. Dopo aver studiato all'Ena con Hollande, tra il 1988 e il 1991 è direttore di gabinetto di Roger Fauroux nei governi Rocard. Negli anni Novanta è vice capo di gabinetto di Delors alla Commissione europea per poi sostituire nel 1994 come capo di gabinetto Pascal Lamy. Jouyet è poi vicedirettore di gabinetto di Jospin primo ministro, direttore del Tesoro, presidente di Barclays France, capo del servizio dell'Ispezione generale delle Finanze, segretario di Stato agli Affari europei, presidente dell'Autorità dei mercati finanziari, direttore generale della Caisse des

<sup>37.</sup> Cfr. P. de Gasquet, *Antoine Bernheim, le parrain du capitalisme français*, Paris 2010, Grasset. 38. «Certains peuples s'en font gloire, et ils n'ont pas tort, car le développement des belles affaires nationales est une valeur pour la patrie» (M. Debré, Préface, in M.-C. Kessler, *L'École Nationale d'Administration, La politique de la haute fonction publique*, Paris 1978, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, p. XXXI).

dépôts et consignations. Infine, dal 2012 si ricongiunge con Hollande come segretario generale dell'Eliseo. Nel 2017 Macron lo nomina ambasciatore nel Regno Unito. Jouyet è animatore del gruppo Les Gracques (I Gracchi), un insieme di alti funzionari e dirigenti d'azienda liberalsocialisti che si attiva a partire dalle elezioni presidenziali del 2007 per promuovere una convergenza tra socialisti e centristi. Con il fallimento del progetto, Jouyet sostiene Sarkozy, che lo nomina agli Affari europei. Molti tra gli altri membri dei Gracchi, oltre allo stesso Emmanuel Macron, hanno avuto un percorso tra il pubblico e il privato, francese o di altri paesi europei.

Con prospettive demografiche migliori di quelle tedesche e italiane, i delorsiani garantiscono la potenza finanziaria della Francia, ma non riescono a intervenire sulla debolezza dell'imprenditorialità, né hanno gli strumenti per affrontare le questioni di identità. La forza trasversale di questo «centro» della burocrazia economico-finanziaria francese non può stritolare il sovranismo, che cerca sempre una rappresentanza. Il referendum del 2005 conferma l'esistenza di un nucleo sovranista, anch'esso trasversale, che produce esponenti di prim'ordine (basti citare Séguin e Chevènement). E l'opposizione alle varie incarnazioni del delorsismo sopravvive all'autodistruzione socialista, a destra e a sinistra, tanto nella rivendicazione della grandeur tradita quanto nella lotta alla «sottomissione» ora espressa da Mélenchon.

Delors non si è mai candidato alla presidenza della Repubblica, perché «ama la politica, ma non il suffragio universale» <sup>39</sup>. Il delorsismo si compie nella tecnocrazia pura. Ed è superato dall'ispettore delle finanze Macron. A Macron, novello Pompidou, non serve un de Gaulle per staccarsi dalla banca d'affari in cui si è messo la pantofola. Da un lato è scelto dal sistema dei Gracchi, dall'altro dimostra il suo fiuto aggrappandosi a diverse personalità, sempre molto più avanti negli anni di lui. Nella filosofia, come Paul Ricoeur; nella politica, come Michel Rocard; nell'impresa, come Henry Hermand, imprenditore della grande distribuzione e testimone delle nozze tra Macron e Brigitte Trogneux. Rocard e Hermand muoiono entrambi nel 2016, a pochi mesi di distanza. In questi incontri c'è un segno distintivo di Macron. La sua marcia non nasce dalla distruzione del passato, ma dalla voglia di incarnare le attese di chi l'ha preceduto. Nella sua intimità con chi ha quaranta, cinquant'anni più di lui riposa l'intelligenza dello Stato, macchina intergenerazionale per eccellenza.

La macronia <sup>40</sup> è, in sintesi, la tecnocrazia delorsiana – il Partito dei Gracchi e di Bercy – che vince una sfida politica, dopo aver sperimentato il settore privato. Il percorso stesso di Macron è sintomo del crollo dell'età di *pantouflage*. Se nel decennio 1978-88 l'età media di *pantouflage* dell'Ispezione generale delle finanze

<sup>39.</sup> Questa definizione perfetta è dello stesso Jean-Pierre Jouyet (J.P. Jouyet, *Nous les avons tant aimés ou La chanson d'une génération*, Paris 2010, Robert Laffont, p. 216). In questo stesso testo, Jouyet definisce Delors «un europeo idealista, ma realista e temperato» (p. 97), e riconosce con franchezza l'esistenza di diversi temperamenti europei, tra cui l'euroentusiasmo italiano, nonché la dignità dell'opposizione ai trattati di Chevènement e Séguin «in nome di valori repubblicani» (p. 96). 40. Il neologismo è utilizzato in senso dispregiativo in V. Jaubert, *Les intouchables d'État: Bienvenue en Macronie*, Paris 2018, Robert Laffont.

è 44 anni, con il 23% di meno di 35 anni e 15 anni di anzianità media nel corpo, nel decennio 1998-2008 l'età media scende a 38 anni, il 45% dei burocrati in fuga dallo Stato hanno meno di 35 anni, con un'anzianità media di 6 anni. Questi percorsi sempre più precoci determinano una «alleanza diretta tra il personale politico e le grandi imprese private», oltre che con altre entità ibride <sup>41</sup>. Si pensi alle porte girevoli con la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), che ha visto aumentare il suo potere con la crisi finanziaria e non ha mai rinnegato il «patriottismo economico» <sup>42</sup>. In questo modo, in Francia pubblico e privato hanno lo stesso valore del bianco e del nero nella parabola del gatto di Deng Xiaoping.

Costantemente la Francia cerca una grande riforma della funzione pubblica <sup>43</sup>. L'ascesa di Macron s'intreccia con la commissione Attali <sup>44</sup> nel 2007, e dieci anni dopo, sotto Macron, il primo ministro Philippe lancia il programma Action Publique 2022. L'impressione è che le discussioni sulle riforme siano diversivi. Ben più rilevante è il passaggio laterale compiuto dal burocrate Macron rispetto al dogma delorsiano: il recupero della sovranità.

Nella retorica eurocratica ogni discorso sulla sovranità è sospetto, relegato alla «sovranità condivisa» a Bruxelles, lo spazio dove, in termini tecnici, i paesi che contano condividono tra di loro la sovranità degli altri. Macron comprende l'ingenuità del lessico europeo sulla sovranità. Nel discorso del 10 gennaio 2017 a Berlino, pronunciato in lingua inglese, lo dice con chiarezza: «Il grande errore dell'ultimo decennio è stato abbandonare la parola sovranità. La sovranità è il modo di proteggere la propria gente e i propri interessi, è il modo di promuovere questi interessi nel resto del mondo. Il nostro errore fondamentale è stato lasciare questa parola a quelli che promuovono un approccio nazionalistico» <sup>45</sup>. L'obiettivo di una «sovranità europea» deve passare dalla prassi della protezione. Non solo in termini sociali, ma anche in un'ottica geopolitica: «Proteggersi», anche in Europa, è sempre un gesto rivolto a qualcuno. Ci si protegge dalle potenze esterne, come nel caso dei provvedimenti volti a limitare gli investimenti tecnologici cinesi o a colpire i giganti digitali degli Stati Uniti. E ci si protegge dagli altri paesi europei <sup>46</sup>.

Con la geopolitica della protezione, Macron si distingue dal delorsismo e lo riporta a «una certa idea della Francia», in cui non c'è protezione senza Stato. La

<sup>41.</sup> L. Rouban, «L'Inspection générale des Finances, 1958-2008: pantouflage et renouveau des stratégies élitaires», *Sociologies pratiques*, 2, 21, 2010, pp. 19-34.

<sup>42.</sup> Naturalmente aggiungendo l'obbligatoria formula retorica di negazione del «nazionalismo economico». Così il direttore generale della Caisse, Augustin de Romanet (esponente del triangolo Ena-Bercy-Cdc), si è espresso nel maggio 2007 (prima, dunque, che il sistema Cdc acquisisse un ruolo più forte nella crisi).

<sup>43.</sup> Si vedano al riguardo i libri curati da R. Fauraux e B. Spitz (figure chiave per Jouyet e i Gracchi), tra cui *Notré État. Le livre vérité de la fonction publique* (Paris 2000, Robert Laffont), in cui appare un contributo di Franco Bassanini sull'esempio delle riforme italiane per la Francia.

<sup>44.</sup> Nella Commission pour la libération de la croissance française (2007-8) Macron ha svolto l'incarico di *rapporteur général adjoint*.

<sup>45.</sup> E. Macron, Discorso all'Università Humboldt, Berlino, 10/1/2017, disponibile all'indirizzo goo.gl/bybnNm

<sup>46.</sup> Cfr. A. Aresu, M. Negro, «A "Europe that Protects", but from Whom and Why?», *MacroGeo*, 31/7/2017.

cartina di tornasole di quest'approccio è italiana: l'*affaire* Fincantieri-Stx durante la sfida televisiva con Marine Le Pen. Davanti alle domande su Fincantieri, entrambi parlano il linguaggio degli interessi francesi. Ma Le Pen va in confusione, mentre Macron mostra perfetta padronanza degli strumenti con cui la Francia può intervenire per rendere la contrattazione con gli italiani più dura rispetto all'accordo siglato da Hollande. Non c'è solo la competenza navale di Alexis Kohler, il suo segretario generale all'Eliseo. C'è la capacità di restituire plasticamente la struttura dello «Stato strategico» francese e dei suoi strumenti.

Nel tornante storico in cui si muove Macron, il profilo dei nuovi delorsiani dovrà corrispondere a due principali sfide.

La prima è allargare la burocrazia, uscendo dal solo orizzonte economico e finanziario. Il partito di Bercy non basta. Va integrato da competenze sulla tecnologia e sulla difesa. In una potenza nucleare, i militari non saranno mai sostituiti da banchieri. Macron dovrà gestire con cautela il fronte della sicurezza, e non è detto che vi riesca. I conflitti tra l'apparato militare e la macronia potrebbero indebolire la posizione francese.

La seconda incertezza viene dalla burocrazia tedesca. Nella contrattazione europea degli apparati, la Germania ha un'influenza sempre più rilevante, che corrisponde alla sua capacità di creare coalizioni ampie, arte in cui Macron non eccelle, nemmeno nella sua ambizione di *grandeur* per le elezioni europee del 2019. La Francia dovrà mostrarsi in grado di contenere l'influenza amministrativa tedesca. E le regole finanziarie saranno probabile terreno di scontro in una nuova crisi

4. Non esiste la Francia senza quella «certa idea dello Stato» di cui il suo apparato segna il ritmo. Come abbiamo mostrato, questa visione strategica si adatta. All'evoluzione del capitalismo francese corrisponde un sistema più spregiudicato di *pantouflage*, necessario al potere finanziario interno. In questo, il fiume di Debré e il torrente di Delors si congiungono. Macron è un prodotto di questa forma ibrida dello Stato francese. Una forma che resta fragile. I principi di Bercy che governano la Francia non sanno affrontare le tensioni sociali. Non hanno risposte reali sulle questioni dell'identità. Le varie decentralizzazioni non funzionano. Nel mentre, certi elementi del capitalismo francese si muovono senza argini, come Bolloré, che ha imparato a conoscere la fedeltà senza condizioni di Ennio Doris a Berlusconi e ora è alle prese con l'artiglieria americana.

Nell'anatomia del potere francese, agli accordi sotto il tavolo e ai percorsi invisibili si affianca tuttavia un dibattito delle idee aperto, ricco, a volte barocco. Noi italiani non abbiamo quest'arena, in cui l'interesse nazionale è sempre in questione. In Francia non viene mai rimosso. I funzionari pubblicano le loro memorie e le loro impressioni. I giornalisti realizzano inchieste che, pur con eccessi sensazionalistici, sono veri e propri viaggi nelle istituzioni <sup>47</sup>. Gli economisti della macronia

criticano aspramente il loro presidente-Giove sull'immigrazione <sup>48</sup>. Il gusto del potere sopravanza la sua reticenza, nelle dinastie vecchie e nuove. Nel libro sul potere politico scritto col figlio Jean-Louis, Michel Debré è lieto di formulare la domanda e fornire la risposta: «Chi comanda la Francia? Gli alti funzionari»<sup>49</sup>.

Lo Stato profondo francese, nei suoi trionfi e nei suoi conflitti, illustra così l'adagio di Hugo von Hofmannsthal: «La profondità va nascosta. Dove? Alla superficie».

<sup>48.</sup> Il riferimento è alla lettera aperta contro la politica di Macron sui migranti pubblicata da *Le Monde* il 16/01/2018 e firmata anche dall'economista Jean Pisani-Ferry.

# LA STRATEGIA CHE NON C'È

di Olivier Kempe

MOLTI L'ASCESA ALLA PRESIDENZA DI

L'ascesa di Macron non ha innescato una vera riflessione sugli obiettivi da assegnare alle Forze armate. Fornire fondi adeguati ai militari non basta a fare una strategia. E nemmeno la vecchia novità dell'Europa della difesa. Il servizio nazionale universale.

Emmanuel Macron è apparsa come portatrice di un brusco sconvolgimento delle consuete logiche politiche. Tanto in Francia quanto all'estero, dove il luccichio mediatico trasmette l'immagine di un «Kennedy à la française». Al di là delle apparenze, quanto c'è di vero? Le prime decisioni prese dall'Eliseo sono il riflesso di un ragionamento strategico? O, al contrario, ne alimentano uno sulla traiettoria del paese? Bisogna ammettere che non è così. I primi gesti e le prime dichiarazioni dell'inquilino dell'Eliseo hanno puntato i riflettori sull'ambito della difesa.

## Il presidente e i militari

Ma non sempre per buone ragioni.

La confusa campagna elettorale della primavera 2017 non aveva innescato un intenso dibattito strategico, essendo troppo concentrata sulle personalità e sui colpi di scena per dedicare attenzione ai dettagli dei programmi. Non che ce ne fosse bisogno: questa volta molto più di altre i temi della difesa occupavano un posto risibile nei documenti propositivi dei candidati. Solo il capo di Stato maggiore delle Forze armate, il generale Pierre de Villiers, aveva sostenuto in un discorso accademico a settembre 2016 e in una lunga intervista nel dicembre successivo la necessità di raggiungere il 2% del pil per la spesa militare. Tutti i concorrenti per l'Eliseo l'avevano ripreso per indossare la maschera del responsabile difensore del paese di fronte alle crescenti minacce. La Francia era ancora scossa dagli attentati di Parigi e la sicurezza continuava a essere un tema portante.

Una volta eletto, Macron ha fatto alcune mosse volte a collocarlo all'altezza dell'eredità di Charles de Gaulle. Dalla sua intronizzazione, si è circondato di sim-

63

bolismi: risalita degli Champs Elysées su veicolo bellico da comandante, visita espressa alle nostre truppe in Africa, visita ai feriti all'ospedale militare.

Poi è venuto l'affaire de Villiers. Ripercorriamone le tappe. Una sera di luglio, il ministro per il Bilancio dichiara - chiaramente senza aver consultato il primo ministro per incidere maggiormente sulla questione - che taglierà 850 milioni di euro dalle casse dei militari. Guarda caso il giorno prima che il capo di Stato maggiore de Villiers appaia davanti alla commissione Difesa dell'Assemblea nazionale. Il dibattito è a porte chiuse, ma non abbastanza da non far trapelare la dichiarazione del generale che, su quegli 850 milioni, non si farà fregare – in realtà l'espressione era più colorita, come a volte capita con il personale in uniforme. Prevedibile il successivo baccano. Arriva all'orecchio del presidente, il quale pensa bene di marcare il territorio. Durante un ricevimento all'Hôtel de Brienne la sera del 13 luglio - vigilia della festa nazionale - pronuncia un discorso estremamente duro davanti al mondo militare e a ufficiali stranieri: «Non mi è sfuggito che gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da numerosi dibattiti sul bilancio della difesa. Non credo da parte mia che alcuni di questi siano degni di arrivare sulla pubblica piazza. Ho preso degli impegni. Sono il vostro capo. Gli impegni che prendo nei confronti dei nostri cittadini e delle Forze armate li manterrò. E sotto questo aspetto non ho bisogno di pressioni e commenti. Amo il senso del dovere. Amo il riserbo che hanno mantenuto i nostri militari fino a oggi. E ciò che fatico talvolta ad accettare in altri ambiti, lo ammetto ancora meno quando si tratta delle Forze armate».

In qualunque scuola gestionale o di ufficiali si insegna che chi ha bisogno di ricordare il proprio grado non appena arrivato dimostra pessime qualità di leader. Nel caso di Macron, si tratta verosimilmente di una profonda incomprensione della psicologia del personale in uniforme. Nessuno ne aveva sin lì messo in dubbio la lealtà e una parola detta «in privato» non diventa pubblica finché non si sceglie di farlo. Il presidente ha dunque voluto riaffermare un'autorità che nessuno gli contesta, aprendo la maggiore crisi politica del suo sin qui embrionale quinquennato.

Ovviamente, il generale de Villiers rassegna le dimissioni nel giro di una settimana. Alla sua uscita dal palazzo di Balard, sede dello Stato maggiore, gli viene tributato un gigantesco picchetto d'onore le cui immagini hanno ampia circolazione sui social network. Mentre le armate serrano i ranghi dietro al generale, il presidente perde venti punti nei sondaggi. La difesa, da assente nel dibattito, diventa d'un colpo una priorità.

Eppure, tutto ruota attorno al bilancio, non a un vero dibattito strategico. A fine estate, Macron prova a chiudere la faccenda in un'intervista a *Le Point* <sup>1</sup>, che parte proprio dalla questione della difesa. A conferma di come tutto si giochi intorno al vil denaro, annuncia che il bilancio del 2018 conoscerà «un aumento storico, non orientato dal luogo comune che bisogna spendere di più a livello militare per essere credibili su quello diplomatico». Il presidente difende anche la decisione sul

taglio: «Nessuna operazione è stata bloccata a causa sua. Nessuno dei nostri soldati ne ha sofferto. Abbiamo semplicemente rinviato degli ordini di materiale. Era necessario per rispettare i nostri impegni e ciò non ha in alcun modo ostacolato la nostra capacità operativa. A conti fatti, per i nostri militari, il bilancio esecutivo corrisponderà a quello approvato». E aggiunge: «Voglio che le nostre Forze armate restino una speciale potenza militare con una vera capacità di dissuasione. Resteremo il primo esercito europeo e il secondo del mondo libero (...). Riequipaggeremo le truppe e modernizzeremo il nostro dispositivo di dissuasione. Nel prossimo quinquennio, spenderemo 1,6 miliardi in più ogni anno, con l'obiettivo di raggiungere il 2% del pil nel 2025. Aumenteremo i mezzi sovrani, quelli della giustizia, dei militari e della sicurezza interna».

Quanto all'*affaire* de Villiers, definito «una tempesta in un bicchier d'acqua», Macron dice: «Le Forze armate non fanno quel che vogliono, non sono pilotate», confermando di aver riservato al generale un processo alle intenzioni mirato a preservare «un sistema in cui l'autorità militare rende conto all'istituzione civile e politica e non il contrario – è il senso delle nostre istituzioni. (...) Se non avessi reagito come ho fatto, si sarebbe detto che ero un comandante in capo debole». Quando lo stesso generale, novello pensionato, pubblica nell'autunno 2017 un'opera intitolata *Servir* – dove peraltro non evoca che in modo molto succinto l'affare – il libro vende più di 200 mila copie. Mostrando da che parte stia l'opinione pubblica.

### La teoria e la pratica

In breve, è solo per la goffaggine dell'inquilino dell'Eliseo che si è effettivamente parlato di Forze armate, di relazioni fra militari e civili, di bilancio per la difesa. Basta a farne un dibattito strategico? Ovviamente no. Anche perché l'errore commesso da Macron con i militari dice molto dell'assenza nella sua formazione di pensiero strategico. Il mondo intero ormai conosce la sua ostentata passione per la filosofia, più precisamente per Paul Ricoeur, da cui l'affermazione che «tutto è possibile» e l'ormai noto slogan *«en même temps»*. È una filosofia d'azione, non una filosofia politica che interroga lo Stato, benché Macron abbia scritto le proprie tesi di master su Machiavelli e Hegel. Il rapporto del presidente con lo Stato sembra determinato dal suo percorso molto liberale: ispezione delle finanze, membro della commissione Attali per la liberazione della crescita, banca Rothschild: frequenta l'aristocrazia libera degli affari. Segretario aggiunto all'Eliseo dal 2012 al 2014, ministro dell'Economia nel 2014, periodo del quale conserva il ricordo dell'incessante battaglia per il bilancio con il dicastero della Difesa, cosa che spiega il suo attuale anelito di autorità sul tema.

Macron è un uomo giovane, che non ha fatto il servizio militare. Sembra considerare le Forze armate con una certa altezzosa distanza. Dispone pertanto di pochi consiglieri all'Eliseo e si affida molto ad Alexis Kohler, veterano di Bercy (il soprannome del ministero dell'Economia, n.d.t.). Contrariamente alla tradizione,

nel rango protocollare dell'Eliseo ha retrocesso al terzo posto il capo di Stato maggiore particolare. Vero, tiene un Consiglio della difesa settimanale, ma sembra un mezzo per farsi una cultura sulle missioni. Un simile ritmo paradossalmente costringe a entrare nei dettagli operativi, invece di favorire decisioni massimali meditate a lungo.

### La revisione strategica

Desideroso di introdurre veloci riforme, Macron ha impartito un'accelerazione al calendario dei lavori in ambito militare. Il che è un bene, avendo evitato la redazione di un Libro bianco sulla Difesa e sulla Sicurezza nazionale, esercizio rinnovato da Hollande nel 2012 che non aveva del tutto convinto. Questa volta, il presidente ha commissionato la stesura di una più rapida revisione strategica (a esclusione del nucleare) da redigere in estate e presentare nell'autunno 2017, affidata all'eurodeputato Arnaud Danjean.

Pubblicato in ottobre, il documento <sup>2</sup> si presenta com'era prevedibile in modo molto piatto, infarcito di formule come «una diplomazia forte al servizio di un approccio globale». La prima parte evoca «un contesto strategico in rapido e durevole degrado», termometro del mondo caotico e incerto che ci circonda, dai jihadisti ai russi passando per la sfera cibernetica. La seconda affronta «le nuove forme di guerra e di conflittualità», mentre la terza enuncia «la nostra strategia di difesa: autonomia strategica e ambizione europea». Le due parole chiave sono «indurimento» e «ambiguità». Gli autori comprensibilmente raccomandano un modello completo di Forze armate e il mantenimento della dissuasione nucleare.

L'espressione più ricorrente è «autonomia strategica». Siamo lontani dall'indipendenza e dalla sovranità promosse dal generale de Gaulle, anche a livello semantico: il primo termine non appare che cinque volte, il secondo 17, contro le 48 di «autonomia». Bisogna scorgervi pragmatismo? Rassegnazione? L'esercizio è futile se le raccomandazioni sono banali. A parte in casi eccezionali dov'è in gioco la sopravvivenza della nazione – qui ritorna il tema dell'indipendenza, confinato all'arsenale nucleare – il riferimento all'autonomia inscrive la Francia in una relativa dipendenza dall'ambiente circostante, ossia l'Europa. Di qui il senso della terza parte, che inquadra la strategia francese di difesa come risolutamente continentale.

#### Il discorso della Sorbona

Il 26 settembre 2017, il presidente ha pronunciato un importante discorso sull'Europa alla Sorbona<sup>3</sup>. Nel quale ha notato che la questione della sicurezza non fosse al cuore del progetto comunitario iniziale: «Non era sufficientemente chiaro che questa Europa sognata stava crescendo al riparo, prima di tutto dal resto del

mondo. La sicurezza non era affar suo: era garantita dall'America. (...) La posta in gioco vitale è sempre quella. Ma le dighe dietro le quali l'Europa ha potuto prosperare sono sparite. Eccola dunque oggi più fragile, esposta alle burrasche della globalizzazione e, cosa peggiore, disposta a seguire idee che si presentano come soluzioni preferibili».

Per il presidente l'Europa costituisce evidentemente il mezzo con cui rispondere alle sfide: «Ma quali sfide? Tutte quelle che ci attendono – dal riscaldamento climatico alla transizione digitale, passando per migrazioni e terrorismo – sfide mondiali di fronte alle quali una nazione che si ripiega su se stessa non può fare che poco e farlo male». Di conseguenza, «la sola via per assicurarci il nostro avvenire (...) è la rifondazione di un'Europa sovrana, unita e democratica. (...) Solo l'Europa può, in una parola, assicurare una reale sovranità, vale a dire la nostra capacità di esistere nel mondo di oggi per difendervi i nostri valori e i nostri interessi. C'è una sovranità europea da costruire ed è necessario costruirla».

Le chiavi per farlo sono sei: la sicurezza, il controllo delle frontiere, una politica di sviluppo, la transizione ecologica, il digitale, la potenza economico-industriale-monetaria. Qui ci interessa la prima, cui il presidente ha riservato questi pensieri: «Viviamo in Europa un doppio movimento: un disimpegno progressivo e ineluttabile degli Stati Uniti e un fenomeno terroristico durevole che ha come progetto la frattura delle nostre libere società. (...) In materia di difesa, il nostro obiettivo dev'essere la capacità di azione autonoma dell'Europa, complementare alla Nato. Lo zoccolo duro di questa autonomia è stato formato con i progressi storici compiuti negli ultimi mesi. Lo scorso giugno abbiamo gettato le basi di questa Europa della difesa; una cooperazione strutturata permanente che permette di prendersi maggiori impegni, di avanzare insieme e di coordinarci meglio; ma anche un Fondo europeo di difesa al fine di finanziare le nostre capacità e la nostra ricerca. A questo zoccolo indispensabile stiamo dando un contenuto, attraverso scambi con i vari Stati membri che desiderano procedere in questa direzione. (...) Ma dobbiamo andare più lontano. Ciò che più manca oggi all'Europa, a questa Europa della difesa, è una cultura strategica comune. (...) Propongo di provare a farlo da adesso, con un'iniziativa europea di intervento mirata a sviluppare questa cultura strategica condivisa. (...) All'inizio del prossimo decennio l'Europa dovrà anche essere dotata di una Forza d'intervento comune, di un bilancio della difesa comune e di una dottrina d'azione comune».

Quello della Sorbona è evidentemente il discorso fondativo del presidente, un indirizzo politico e anche strategico. L'Europa è la scelta primaria, essendo d'altronde una costante della geopolitica francese degli ultimi trent'anni, ma va letta alla luce delle posizioni eurofobe prevalenti nel dibattito politico interno. Durante la campagna elettorale, Macron era praticamente l'unico candidato a difendere le posizioni europee, malgrado il massiccio euroscetticismo popolare – che non vuol dire antieuropeismo, ma una certa sfiducia nell'Ue in quanto tale. Tuttavia, non si può non notare una leggera evoluzione rispetto alla tradizione. Ai tempi, i filoeuropeisti francesi vedevano nell'Europa un moltiplicatore di potenza.

Era in fondo la posizione di de Gaulle: teniamoci la nostra potenza sovrana finché possibile, mettiamo a disposizione le nostre forze per aumentare la nostra influenza, ma sempre con la Francia al primo posto. Il discorso di Macron sembra invertire le priorità: l'abbandono del fantasma del moltiplicatore di potenza è dato per assodato; l'Europa è l'unico mezzo e non più solo uno degli orizzonti. L'Europa come àncora di salvezza a cui la Francia si aggrappa, a rischio naufragio nei gorghi della globalizzazione e di questo mondo instabile e fragile. La Francia come seconda e dipendente.

Il discorso è stato pronunciato prima della pubblicazione della revisione strategica. Gli autori di quest'ultima ne sono stati logicamente influenzati. Comprensibile dunque che l'allocuzione della Sorbona abbia suscitato maggiore dibattito, che però si è rivelato più politico che strategico. Gli oppositori ne hanno denunciato il declassamento delle priorità nazionali, i partigiani ne hanno salutato il realismo ambizioso. Confermando così la natura del vero e nuovo *clivage* fra ragion politica e ragione economica che, in Francia come nel resto d'Europa, scavalca ormai la vecchia contrapposizione destra-sinistra <sup>4</sup>. È comunque interessante constatare che il primo punto del discorso riguarda la sicurezza, i due successivi la politica estera e le questioni tecniche (ecologia, digitale, economia) vengono lasciate per ultime. Si tratta di un'inversione notevole delle priorità che normalmente caratterizzano l'abituale discorso europeo, fatto di libero scambio e piccoli passi. Alla Sorbona è dunque nato un nuovo volontarismo. Non restava che metterlo in pratica.

### La legge di programmazione militare

Lo strumento scelto per farlo è stata la legge di programmazione militare, una particolarità francese poiché si tratta di un atto normativo pluriennale. Raramente implementato nella sua interezza, questo tipo di legge segnala malgrado tutto un'ambizione impressa a una legislatura. Quella in questione, presentata nel febbraio 2018 al Consiglio dei ministri, copre il periodo 2019-25, a cavallo fra il quinquennio attuale e quello successivo – precisazione importante, come vedremo.

Macron ne ha illustrato i contorni nel discorso di auguri alle Forze armate il 18 gennaio 2018 <sup>5</sup>. Occasione in cui ha evocato anche qualche principio in vista della riforma del ministero della Difesa – rinominato appena dopo la sua ascesa ministero delle Forze armate. «Una Francia forte, padrona del proprio destino, protettrice dei propri cittadini e dei propri interessi, capace di assicurare la propria difesa e sicurezza e, al tempo stesso, capace di proporre risposte globali alle crisi che ci toccano. Per fare ciò ci serve uno strumento difensivo completo, forte, moderno, potente, animato da armate reattive e rivolte al futuro. Voglio che questo strumento sia complementare alla nostra diplomazia e all'aiuto allo sviluppo, al servizio di una strategia globale», ha affermato.

<sup>4. «</sup>Raison économique, raison politique», *La Vigie*, n. 88, febbraio 2018, goo.gl/UYAvnG 5. goo.gl/uxvp4c

Il presidente ha inoltre ricordato quali siano le funzioni strategiche da svolgere: dissuasione (nucleare), protezione (operazione Sentinelle sul territorio nazionale), conoscenza e anticipazione (intelligence, anche spaziale e cibernetica), prevenzione (cooperazione per la stabilità) e intervento (operazioni all'estero). A proposito di quest'ultimo punto, ha dichiarato che «questa capacità di intervento, in autonomia o in coalizione, sarà mantenuta al livello più alto, cosa che già oggi ci conferisce una grande credibilità internazionale».

Quanto agli argomenti pecuniari, Macron ha evocato un aumento del bilancio per la difesa a quota 34,2 miliardi di euro a partire dal 2018, ossia una crescita di 1,8 miliardi rispetto al 2017. Un modo come un altro per rispondere alle critiche relative all'*affaire* de Villiers: un anno togli 850 milioni, quello dopo ne aggiungi 1.800 – anche se, a sentire gli specialisti, la crescita reale è prossima allo zero. Inoltre, «il progetto di legge di programmazione militare che ho approvato al Consiglio della difesa mercoledì scorso porterà la traiettoria delle risorse al 2% del prodotto interno lordo nel 2025, con scaglioni garantiti fin d'ora di 1,7 miliardi di euro l'anno fino al 2022 e di 3 miliardi nel 2023».

La carota però si è accompagnata al bastone: «Io vi do dei mezzi ma allo stesso tempo questi comportano per voi più responsabilità». E nella sua franchezza, ormai il marchio di Macron, ha precisato: «Alcuni fra di voi, logorati dalla riduzione dei ranghi o dalle battaglie sul bilancio degli anni scorsi, si sono in qualche modo abbandonati alla routine o a una certa sfiducia. Bisogna scordarsi questa logica, nelle condizioni finanziarie che la nazione consente. Abbiamo oggi una sola parola d'ordine: la fiducia ritrovata e le pretese che le si accompagnano». Da questa argomentazione sono scaturiti i quattro «grandi princìpi» della legge di programmazione militare: «Il miglioramento delle condizioni di vita e di funzionamento delle Forze armate; la necessaria modernizzazione dei vostri equipaggiamenti e il ripianamento delle riduzioni delle capacità; la cooperazione europea; e infine l'innovazione».

Qualche parola sul terzo principio, che dà sostanza a quanto vagheggiato alla Sorbona: «Alcuni continuano a vedere la cooperazione europea come un pericolo per la taglia delle Forze armate francesi, tanto che in passato essa è stata presentata come una specie di perizoma per compensare la riduzione dei ranghi». Al contrario, «è la cooperazione che ci permetterà di moltiplicarli». Ritorna così il fantasma dell'Europa come moltiplicatore di potenza: i miti hanno lunga vita. In questo quadro, «la Germania è per noi un partner fondamentale. E malgrado il contesto del Brexit, il Regno Unito resterà un partner essenziale». Nessuna menzione di altri paesi europei, tantomeno di quelli latini.

Veniamo finalmente alla legge di programmazione. Il testo <sup>6</sup> può essere interpretato in due modi, come ha fatto con malizia il giornalista Michel Cabirol <sup>7</sup>. Fra gli aspetti positivi, l'atto prevede uno sforzo finanziario significativo (295 miliardi di euro su sette anni), un'accelerazione della modernizzazione degli equipaggia-

<sup>6.</sup> goo.gl/BzYusf

menti (per esempio il programma Scorpion dell'esercito), la manutenzione programmata dei materiali e un'attenzione specifica per le condizioni di vita dei militari. Un occhio più critico, tuttavia, non può non notare che la legge termina dopo la fine del mandato di Macron e concentra proprio nei due anni extra l'aumento del bilancio: ancora una volta, gli sforzi sono rimandati a domani e ai successori. Inoltre, il mantenimento di tre teatri d'operazione nel contratto operativo dell'esercito non è molto credibile nel lungo periodo. Per non parlare del fatto che le Forze armate dovranno coprire con il loro bilancio i costi supplementari delle missioni all'estero. Infine, l'innovazione, annunciata nel discorso di auguri alle truppe, riceve il minimo sindacale, un miliardo di euro solo nel 2022. La sincerità non è poi così all'ordine del giorno.

Notiamo di passaggio che è stata condotta una revisione strategica della difesa cibernetica, pubblicata nel febbraio 2018 <sup>8</sup> e da integrare alla legge di programmazione militare. Il documento traccia un solido scenario della situazione e dei mezzi a disposizione, che classificano la Francia fra le prime nazioni in tale ambito.

#### Il servizio nazionale universale

Conviene infine evocare un ultimo tema, che ha dato impulso a un vero dibattito, anche se solo relativamente strategico. Durante la campagna elettorale, il candidato Macron aveva proposto l'istituzione di un servizio militare obbligatorio. La cosa si era pian piano evoluta verso un servizio universale, senza che nessuno sapesse esattamente di che si trattasse. È stata nominata una commissione apposita, l'Assemblea nazionale ha pubblicato un rapporto critico e le dichiarazioni dei responsabili governativi si sono accumulate, ovviamente contraddicendosi a vicenda. Insomma, la confusione regnava sovrana. Finché il presidente in persona ha precisato ai giornalisti: «Il servizio non è un servizio militare, anche se ho espresso il desiderio che si possa prevedere l'apertura alle Forze armate, ecco perché è nazionale ed è universale perché spero che possa essere obbligatorio. La sua forma potrà anche essere civica. L'idea è che non duri un anno, penso che oggi si stia pensando di prevedere attorno al trimestre. (...) La parte obbligatoria non è stata ancora finalizzata, ma penso che sarà fra i tre e i sei mesi».

Nonostante la vaghezza, il tema ha suscitato un vero e proprio dibattito in Francia, in cui si confrontano due approcci di fondo. Gli strateghi sostengono che la leva è stata una risposta storica a specifiche situazioni come la nazione in armi durante la rivoluzione o la necessità di compensare il differenziale demografico con la Germania fra 1870 e 1914. I politici invece insistono soprattutto sul mito dell'unità nazionale, nonostante gli storici abbiano gioco facile a dimostrare che il servizio militare è riuscito a soddisfare questo obiettivo con sempre minore efficacia. Eppure, l'ingolfata unità del paese e la constatazione dello stato in cui versa l'istruzione portano alcuni, fra cui probabilmente il presidente stesso, a considerare

che un servizio obbligatorio e l'autorità impartita con esso sarebbero i giusti mezzi per rimettere in riga diversi elementi. Nel loro ragionamento, tale strumento avrebbe una doppia utilità: primo, il coscritto rende servizio alla nazione per il tempo che gli è imposto; secondo, la nazione rende servizio a colui che non ha ricevuto sufficiente formazione e che si pensa abbia bisogno di un inquadramento strutturale per meglio inserirsi nella società <sup>9</sup>. Di certo siamo ben lontani dalla strategia se le Forze armate vengono apprezzate più per la loro utilità sociale che per la loro missione principale.

#### Conclusione

Che cos'è un dibattito strategico? Non si tratta meramente di discussioni fra specialisti che speculano ora su considerazioni teoriche, ora su come tradurle nella realtà mediante raccomandazioni. Ma nemmeno del rumore mediatico che di tanto in tanto evoca i temi relativi alla difesa. Risiede piuttosto nella fusione di questi due aspetti, nel momento in cui le considerazioni degli esperti trovano eco sui media. Forza è riconoscere che è soprattutto il corso degli eventi a innescarlo. Si può trattare di avvenimenti storici, come il lancio dello Sputnik nello spazio, la caduta del Muro di Berlino, gli attentati dell'11 settembre. Ma più spesso lo si deve all'attualità politica.

Da questo punto di vista, il 2017 è stato un anno piuttosto interessante. Non certo per la mediocre campagna elettorale, bensì per la personalità dell'eletto, Emmanuel Macron. Giovane e atipico, desideroso di entrare immediatamente nella storia e di porsi al fianco dei più grandi, il presidente ha adottato un atteggiamento altezzoso, che gli è costato qualche scivolone. Tuttavia, il suo discorso della Sorbona costituisce incontestabilmente un importante proposito strategico e un punto di riferimento su cui meditare attentamente.

Un dibattito sottotraccia infuria invece fra gli specialisti della politica estera, che si dividono fra neoconservatori e mitterrandiano-gollisti. I primi hanno servito i presidenti Sarkozy e Hollande, come racconta Vincent Jauvert nel suo libro sui retroscena al ministero degli Esteri <sup>10</sup>. Justin Vaïsse, direttore del Centro di analisi, scenario e strategia nello stesso dicastero ha reagito nel novembre 2017 alle accuse contenute nel volume mettendo in discussione questa griglia d'analisi <sup>11</sup>. Ricevendo risposta nel marzo 2018 da tre autori, fra cui l'ex ministro degli Esteri Hubert Védrine, sulle pagine della stessa rivista, *Esprit* <sup>12</sup>. Ma la discussione si gioca sulla linea di politica estera della Francia, non proprio sulla difesa.

Di fatto, il dibattito innescato dall'Eliseo si articola intorno a due temi principali: quello dei mezzi da accordare al bilancio della difesa e quello dell'Europa, dive-

<sup>9. «</sup>Mobilisation citoyenne», *La Vigie* n. 88, febbraio 2018, goo.gl/gUo5aq

<sup>10.</sup> V. JAUVERT, La face cachée du Quai d'Orsay, Paris 2016, Robert Laffont.

<sup>11.</sup> J. Vaïsse, «Le passé d'un oxymore, le débat français de politique étrangère», *Esprit*, n. 439, novembre 2017.

<sup>12.</sup> P. Boniface, Ch. Lequesne, H. Védrine, «La politique étrangère de la France en débat», *Esprit*, n. 442, marzo 2018.

nuta priorità strategica e geopolitica della Francia, anche per le questioni militari. Ciononostante, lo sguardo sul resto del mondo è molto convenzionale: un pianeta in oscillazione, instabile, pericoloso, caratterizzato da problematiche trasversali (jihadismo, criminalità, traffici, degrado ecologico, shock digitale). La diagnosi è un po' breve e l'analisi non brilla né per finezza né per originalità. Le risposte fornite ne sono dunque la conseguenza: lo sforzo per dotare lo strumento militare di mezzi adeguati è benvenuto dopo decenni di negligenza, ma non basta a fare una politica; e non si vede perché la consueta scommessa europea e franco-tedesca debba funzionare meglio ora che negli ultimi vent'anni.

In conclusione, benché ci sia della comunicazione sulla strategia, non si riscontra davvero un dibattito strategico all'altezza delle poste in gioco e della fluidità del mondo contemporaneo.

(traduzione di Federico Petroni)

# LA MARINA NON VINCE QUASI MAI MA PROIETTA LA POTENZA FRANCESE

di *Alberto de Sanctis* 

Nella storia le vittorie in battaglia della Marine nationale si contano sulle dita di una mano. Rivalità antiche e recenti alleanze con la Royal Navy. L'importanza della portaerei e dei sottomarini nucleari. Il fondamentale raccordo via Suez con i possedimenti d'Oltremare.

1. E LO STATUS DI POTENZA DEI MARI DIPENDESSE dalla quantità di allori raccolti in battaglia da una Marina, forse gli ammiragli di Francia avrebbero di che preoccuparsi.

L'ultima e soprattutto più netta affermazione di una flotta francese in combattimento risale infatti a uno scontro semisconosciuto dell'agosto 1884 in cui lo Squadrone dell'Estremo Oriente dell'ammiraglio Courbet annientò la più modesta Flotta del Fujian del declinante impero Qing. Quello andato in scena a Mawei, baia della costa cinese dirimpetto a Formosa, somiglia più a un massacro che al classico confronto fra Marine e non a caso va ricondotto al novero delle guerre coloniali invece che agli scontri fra potenze di pari rango. Da un lato, le moderne navi corazzate francesi; dall'altra, le imbarcazioni in legno del commissario cinese Zhang Peilun, vittime sacrificali messe al cospetto della schiacciante potenza di fuoco nemica. La battaglia ebbe comunque il merito di rimuovere dai mari una delle quattro flotte regionali cinesi e contribuì alla vittoria finale della Terza Repubblica in un conflitto destinato a spezzare l'influenza dei Qing sul Vietnam. Preparando la costituzione della nuova colonia indocinese della Francia.

Nel corso del Novecento non sono mancati altri episodi in cui singole unità o flottiglie francesi si sono distinte per il loro valore marziale. Si pensi al brillante successo tattico conseguito dal capitano Bérenger sulla Marina thailandese nella battaglia di Ko Chang nel gennaio 1941, oppure alla distruzione di un convoglio tedesco nelle acque croate dell'isola di Isto nel febbraio 1944. Ma di azioni vittoriose della flotta contro formazioni nemiche di potenza analoga, neppure l'ombra.

Per rintracciare il maggior trionfo della Marina francese bisogna compiere un lungo balzo indietro nel tempo di oltre due secoli e spingersi fin dentro le acque della Virginia, in Nordamerica. Più precisamente nella baia di Chesapeake, dove nel settembre 1781 la flotta del conte de Grasse ebbe la meglio sulla squadra bri-

tannica del contrammiraglio Graves, conseguimento rarissimo nella storia dei conflitti anglo-francesi d'età velica e per questo motivo tanto più apprezzabile. Dopo le disfatte patite durante la guerra dei Sette anni, la rivincita fu grande e confermò che gli sforzi profusi nel potenziamento della Royale da parte di re Lugi XVI e del suo ministro della Marina, Antoine de Sartine, non erano stati vani. La vittoria di de Grasse ebbe conseguenze epocali: impedendo alla Royal Navy l'evacuazione o il rafforzamento via mare delle giubbe rosse di Lord Cornwallis strette in quel frangente a Yorktown dall'esercito continentale di Washington, la Francia aveva permesso alle colonie ribelli di fare proprio l'ultimo episodio militare combattuto su terra nella guerra contro la Gran Bretagna, spianando agli ex sudditi britannici la strada verso l'indipendenza. Ma il fatto che ad appena sette mesi di distanza lo stesso de Grasse venisse sonoramente battuto dall'ammiraglio inglese Rodney nelle Indie occidentali (battaglia delle isole Saintes), finendo prigioniero assieme alla sua superba nave ammiraglia, la *Ville de Paris*, ricorda che la parità in mare con la Gran Bretagna era ben lungi dal potersi dire consolidata.

2. La storia della rivalità navale anglo-francese proseguita fino al principio del XIX secolo, infatti, è costellata da un lungo susseguirsi di vittorie della Royal Navy inframezzato da qualche raro e momentaneo successo della Marina francese (reale, rivoluzionaria, consolare oppure imperiale che fosse), capace forse di rallentare ma mai di arrestare del tutto l'ascesa dell'Inghilterra verso lo status di superpotenza dei mari. Figurarsi di sostituirsi a essa. Del resto, mentre la Francia assegnava la priorità assoluta alla difesa delle sue molteplici ed esposte frontiere terrestri, la sicurezza delle isole britanniche coincideva con la potenza e l'efficienza bellica della flotta. Non stupisce allora che a una vittoria come quella conseguita a Minorca da la Galissonnière su Byng nel 1756 seguissero, tre anni più tardi, i trionfi inglesi di Lagos e della baia di Quiberon. Per non parlare dell'impressionante serie di débâcles incassate dopo lo scoppio della rivoluzione e poi nel corso delle guerre napoleoniche da quella Marina che pure aveva dato così buona prova di sé al tempo della guerra d'indipendenza americana. Nell'ordine: battaglie del Glorioso primo di giugno (1794), capo di San Vincenzo (1797), Nilo (1798), Trafalgar (1805) e Santo Domingo (1806).

A mitigare almeno in parte la posizione francese c'era la natura peculiare della guerra in mare, specialmente in età velica. Diversamente dai conflitti terrestri, combattuti per il possesso di una regione o di una piazzaforte, il mare non poteva (e non può) essere occupato, figurarsi fortificato. Tutt'al più, controllato in maniera temporanea e comunque limitata. Per questo motivo, sconfiggere e financo umiliare un nemico in battaglia non impediva alle sue forze superstiti di tornare a incrociare sulle medesime onde su cui ci si era dati battaglia, rendendo molto più flebile rispetto alle guerre terrestri il legame fra successo tattico e vittoria strategica. Più del numero di vascelli affondati oppure sottratti al nemico, determinante era la capacità di una Marina di salvaguardare le tratte marittime strategiche ed eventualmente i possedimenti oltremare della nazione.

Si pensi a tal proposito che malgrado le sconfitte, la Francia poté mantenere il controllo di Saint-Dominique, la sua perla delle Antille, per tutto il XVIII secolo e fino all'indipendenza della colonia giunta nel 1804. L'isola era il gioiello del primo impero coloniale francese e fonte di cospicue rendite finanziarie e commerciali se si considera che da sola esportava più zucchero e caffè di tutte le Indie occidentali britanniche messe assieme. Nell'ottobre 1747, scontrandosi con la Royal Navy al largo della Spagna presso il capo Finisterre, l'ammiraglio de l'Estenduère sacrificò la sua flotta pur di consentire a un convoglio proveniente proprio dalle Antille di sfuggire alla cattura e raggiungere indenne la Francia. La storia ebbe a ripetersi circa mezzo secolo più tardi in occasione del sopracitato Glorioso primo di giugno, fatto d'arme che nella nomenclatura rivoluzionaria è noto come battaglia del 13 pratile anno II. Nel corso di combattimenti trascinatisi per tre giorni fra fine maggio e inizio giugno, la potente squadra di Brest, ossia la maggiore fra le flotte francesi del tempo, perse sette vascelli di linea ma riuscì nell'intento di allontanare gli inglesi dal grande convoglio di grano proveniente dagli Stati Uniti e diretto in una Francia colpita allora dalla carestia e in pieno tumulto rivoluzionario. In entrambe le circostanze, il netto successo tattico del nemico non aveva impedito alla flotta francese di cogliere l'obiettivo strategico della campagna, salvaguardando i vitali flussi commerciali con i mercati del Nuovo Mondo.

3. Per lunghissimi periodi della sua storia, l'ambizione marittima della Francia ha dovuto fare i conti con la sua preponderante tradizione terrestre, un fatto che da solo spiega l'origine delle molteplici ombre giunte a eclissarne le vicende navali. Molto, se non tutto, è cambiato con la fine delle guerre napoleoniche e la rinuncia definitiva a sfidare apertamente la principale potenza marittima del globo. Del resto, il lascito disastroso delle guerre europee di Bonaparte e il ricordo sanguinoso delle sconfitte in mare avevano dimostrato la superiore capacità britannica di rivolgere contro la Francia la sua stessa condizione di potenza terrestre. Allestendo sul continente una coalizione dopo l'altra che ne imbrigliasse le forze, per dare modo alla Royal Navy di procedere in relativa libertà alla sistematica distruzione del suo potere navale e aggredirne l'esposto impero coloniale.

Fu così che sui mari la politica della Restaurazione ebbe a muoversi nel solco della costante che ha poi dominato, salvo rare eccezioni, la politica generale della Francia nei secoli XIX e XX: entrare in un sistema di alleanze con il Regno Unito o, al peggio, garantirsi la sua benevolenza. Al principio, c'era da rifondare l'impero coloniale e con esso riacquisire lo status di grande potenza. Successivamente, tutelarsi davanti all'emergere della minaccia da est: tedesca dal 1870 al 1945, sovietica fino alla fine della guerra fredda. Disporre di una Marina di primo rango era dunque la condizione *sine qua non* per garantirsi un livello minimo di autonomia strategica dentro e soprattutto fuori l'Europa. Di più, il mezzo per rendere credibile e al tempo stesso allettante agli occhi britannici il nuovo sodalizio. La divisione del lavoro fra gli ex competitori dell'età velica raggiunse il suo apice al tempo della grande guerra. Mentre il grosso della Royal Navy operava nelle

acque dell'Atlantico settentrionale e del Mare del Nord, il nerbo della flotta transalpina agiva nel Mar Mediterraneo per difendere il fianco Sud dell'alleanza dalla minaccia delle potenze continentali.

Le battute d'arresto erano comunque dietro l'angolo. Basti il ricordo dei disastri novecenteschi di Mers-El-Kébir e di Tolone, quando prima lo spietato attacco britannico (1940) e poi l'onta dell'autoaffondamento (1942) costarono alla Marina francese la distruzione di una parte essenziale del suo strumento. L'ecatombe di mezzi fu considerevole: 4 corazzate, 4 incrociatori pesanti, 3 incrociatori leggeri e una ventina di cacciatorpediniere, senza contare le unità minori messe fuori combattimento oppure quelle inservibili poiché danneggiate. Ciò non ha impedito alla Francia di sviluppare una paziente opera di ricostruzione della flotta, cresciuta dal secondo dopoguerra fino a tornare fra le Marine che contano e oggi insidiare in ambito europeo il primato della Royal Navy. A tal proposito si deve tenere in conto il parallelo declino del potere navale britannico: in atto dal secondo dopoguerra, acuitosi nel corso dell'ultimo ventennio e per il momento tale da impedire alla dea Britannia di rivivere i fasti che furono. Cosa ben più importante, la consapevolezza che a partire dal primo dispiegamento del suo nuovo sottomarino nucleare lanciamissili balistici Redoutable, avvenuto nel 1972, la Marine nationale è diventata molto più che in passato un elemento fondante dello status di grande potenza della Francia.

4. In termini numerici, quella francese è oggi una Marina compatta dalle spiccate capacità di proiezione globale. Benché inferiore al vicino britannico in quanto a dislocamento complessivo (oltre 400 mila tonnellate per gli inglesi contro poco più di 280 mila per i francesi, ma si consideri che il dato sul tonnellaggio non è così rilevante nella valutazione dei rapporti di forza fra flotte), la Marine nationale è incentrata su un'ottantina di moderne unità navali – sottomarini, fregate, pattugliatori, cacciamine, mezzi anfibi e portaerei – che le consentono di operare lungo tutto lo spettro della guerra in mare. Di queste almeno una trentina è continuativamente in missione, a riprova della vocazione universale del paese, dell'estensione della sua geografia marittima nonché della portata dei suoi interessi esteri. È una Marina, inoltre, che si pregia di poter intervenire entro settantadue ore dallo scoppio di una crisi sui mari di mezzo mondo: nelle Antille, dal Mare del Nord al Golfo di Guinea, da Gibilterra a Hormuz e poi fin dentro il Mar Cinese Meridionale, l'Oceano Indiano e il Pacifico meridionale.

La sua forza d'attacco poggia sulle due grandi invenzioni del XX secolo – il sottomarino e la portaerei – che sono allo stesso tempo anche le anime del sistema di deterrenza nucleare del paese. Ruolo apicale è assegnato ai quattro sottomarini nucleari lanciamissili balistici di classe Triomphant della forza oceanica strategica (erano sei negli anni Ottanta), con almeno un'unità sempre in missione dal 1972 a oggi. Assieme a quella britannica, la Marina francese è l'unica in Europa a basare la sua intera componente subacquea su battelli a propulsione non convenzionale: i Triomphant sono infatti affiancati dai sei sottomarini nucleari d'attacco di classe

Rubis, immessi in servizio fra il 1983 e il 1993, con compiti di lotta alle forze avversarie, difesa e acquisizione informazioni. Saranno rimpiazzati dalla classe Barracuda, in ritardo però di tre anni sulla data iniziale di consegna prevista (2017) e incentrata su battelli sensibilmente più piccoli delle controparti britanniche (classe Astute), con conseguente limitazione delle loro potenzialità operative. Tuttavia, la disponibilità di assetti strategici come i sottomarini nucleari pone la flotta francese su un altro livello di forza rispetto agli alleati europei che ne sono sprovvisti. Ciò ha però un costo: la componente navale della dissuasione strategica incide infatti per un quarto sull'intero bilancio della Marina.

Altra peculiarità della flotta francese è di essere l'unica al mondo con la US Navy a schierare una portaerei a propulsione nucleare. Entrata in servizio nel 2001 per rimpiazzare la vecchia portaerei convenzionale Clemenceau, la Charles de Gaulle è l'ammiraglia della Marina, vanta un dislocamento di oltre 40 mila tonnellate (l'italiana Cavour si ferma a meno di 30 mila) e può imbarcare fino a 40 aeromobili. Unità dalle spiccate capacità offensive, è dotata di catapulte e cavi d'arresto per le operazioni aeree, una peculiarità che la avvantaggia rispetto alle portaerei che ne sono sprovviste, come lo stesso *Cavour* oppure le nuove e più grandi unità britanniche di classe Queen Elizabeth. Negli anni, una sequela di incidenti ne ha inficiato la vita operativa, di per sé già compromessa dal fatto di non avere unità gemelle con cui alternarsi. Come detto, anche la de Gaulle è parte integrante del sistema di deterrenza nucleare della Francia, dal momento che i suoi caccia Rafale possono trasportare missili da crociera con testata nucleare. Sul piano politico e simbolico, la portaerei è dunque il marchio della potenza francese nel mondo e costituisce uno strumento irrinunciabile di influenza e diplomazia navale. Sul piano bellico, è un mezzo sicuro per proiettare il potenziale offensivo della nazione e assicurare alla Francia la piena indipendenza militare. Ciò non ha impedito alla Marine nationale di fare della de Gaulle un autentico aggregatore di capacità alleate, integrando alla sua scorta navi belghe, tedesche, britanniche o financo italiane, oppure partecipando regolarmente a esercitazioni congiunte con i gruppi navali della Marina americana volte ad accrescere l'interoperabilità fra i mezzi.

La Marine nationale vanta un chiaro vantaggio sulla Royal Navy in termini di proiezione anfibia e aeromobile, forte delle sue tre grandi unità tuttoponte di classe Mistral, immesse in servizio fra il 2006 e il 2012. Spina dorsale della flotta è invece un mix di 17 fregate di primo rango aventi funzioni antiaeree, antisottomarino e multimissione. Il loro è un ruolo essenziale: partecipano alla difesa dei battelli della forza strategica oceanica, assicurano la scorta e la protezione delle unità maggiori come portaerei e navi d'assalto anfibio, senza le quali esse non potrebbero operare in sicurezza, e conducono operazioni indipendenti come la sorveglianza degli estesi spazi marittimi che compongono l'impero dei mari francese. Si consideri che nonostante la perdita delle colonie, Parigi può comunque vantare circa 11 milioni di chilometri quadrati di dominio marittimo, ovvero la seconda Zona economica esclusiva al mondo dietro a quella degli Stati Uniti, pari a 21 volte il territorio metropolitano e al 2,3% della superficie globale. E nono-

stante l'abbandono di basi storiche come Biserta (Tunisia), Mers-El-Kébir (Algeria), Diego Suarez (Madagascar) e Cam Ranh (Vietnam), l'attuale rete di avamposti e basi navali francesi nel mondo consente alla flotta di vantare una presenza diffusa praticamente a ogni latitudine. La necessità di mantenere in efficienza uno strumento navale tanto avanzato, difatti, non è semplice questione di status. Bensì imperativo strategico. Per la Francia c'è in gioco la consistenza di un impero dei mari su cui effettivamente non tramonta mai il sole.

5. Nel XXI secolo la Marine nationale concentra nel Mar Mediterraneo il nerbo della sua forza da battaglia. La centralità del *mare nostrum* nella postura navale francese è una costante che si perpetua dalla fine delle guerre napoleoniche, frutto della rinuncia a sfidare l'egemone dei mari e del fatto che a quell'epoca il paese guardava alle terre africane e poi orientali per rifondare l'impero delle colonie. Fu la fine della preminenza di Brest su Tolone e l'ascesa della strategica base provenzale nella geografia marittima dell'Esagono.

Oggi a Tolone sono di base gli assetti che incarnano al meglio le capacità di proiezione del potere bellico della Marina. La portaerei *de Gaulle*, i sei sottomarini nucleari d'attacco Rubis e le tre Mistral, con annesse unità ancillari: fregate antiaeree, antisottomarino e multimissione, pattugliatori, cacciamine e navi d'appoggio logistico. È una scelta su cui incide l'attuale contesto geostrategico e il fatto che in questo mare si intersechino alcune delle principali rotte commerciali del paese: container da Nordamerica e Asia orientale, minerali e altri metalli strategici da Australia e Asia, idrocarburi e uranio da Medio Oriente, Oceania e Africa occidentale. Partendo dalla base provenzale, la flotta francese può raggiungere in tempi relativamente brevi i suoi avamposti nei teatri operativi più caldi del momento. Nove giorni di navigazione per Gibuti (Corno d'Africa), tredici per Abu Dhabi (Golfo Persico) e sedici per la Réunion (Oceano Indiano).

A Brest è invece di stanza la forza oceanica strategica, con i Triomphant a sfruttare le vastità dell'Atlantico per condurre indisturbati le missioni di deterrenza nucleare. Nella medesima installazione trovano posto altri assetti chiamati a partecipare, sia pure indirettamente, alle operazioni della forza, pattugliando e setacciando gli accessi alla Bretagna ogniqualvolta un battello lanciamissili della Marina transiti per l'ancoraggio di Brest. Un paio d'anni fa la scoperta di un sottomarino nucleare russo nel Golfo di Biscaglia destò scalpore per la sua prossimità allo hub marittimo più importante della forza strategica francese, pilastro dello status di potenza atomica e globale della Francia.

Se la dissuasione nucleare e la difesa del territorio metropolitano costituiscono le due storiche missioni permanenti della Marina, oggi la flotta è impegnata in altre cinque operazioni che per intensità e rilevanza non sono da meno. Unità navali francesi operano nel Mediterraneo centrale per contrastare l'immigrazione clandestina (Operazione Sophia); si addentrano nel Mar Nero per supportare gli alleati Nato locali; partecipano dal Mediterraneo orientale e dal Golfo Persico allo sforzo bellico levantino (Operazione Chammal); combattono la pirateria fra Corno d'Afri-

#### FORZE NAVALI E BASI FRANCESI NEL MONDO

#### **BREST**

- 4 sottomarini nucleari lanciamissili balistici
- 3 fregate multimissione (+1 rispetto a quanto riporta la carta)
- 3 fregate antisottomarino
- 1 rifornitrice
- 5 pattugliatori d'alto mare
- 8 cacciamine
- 1 nave idrografica e oceanografica

- 1 nave d'appoggio per operatori subacquei
  - 3 navi idrografiche
  - 1 nave per la raccolta informazioni
  - 1 rimorchiatore d'alto mare
  - 1 pattugliatore costiero
  - 5 compagnie di Fanti di Marina
  - 6 unità incursori

#### **CHERBOURG**

- 3 pattugliatori
- 2 navi d'appoggio per operatori subacquei
- 2 pattugliatori costieri
- 1 compagnia di Fanti di Marina

#### **TOLONE**

- 6 sottomarini nucleari d'attacco
- 1 portaerei nucleare
- 3 navi d'assalto anfibio
- 2 fregate per la difesa aerea
- 2 fregate antiaeree
- 2 fregate antisottomarino
- 2 fregate multimissione
- 5 fregate

- 2 rifornitrici
- 4 pattugliatori d'alto mare
- 3 cacciamine
- 2 navi d'appoggio per operatori subacquei
- 1 pattugliatore costiero
- 1 unità incursori
- 3 compagnie di Fanti di Marina

#### **GIBUTI**

• 1 distaccamento di Fanti di Marina

• 1 unità incursori

#### **ABU DHABI**

• 1 distaccamento di Fanti di Marina

#### RIUNIONE

• 2 fregate a bassa intensità

• 1 pattugliatore

#### **NUOVA CALEDONIA**

- 1 fregata di sorveglianza
- 1 pattugliatore d'altura

- 2 pattugliatori
- 1 distaccamento di Fanti di Marina

#### ANTILLE

- 2 fregate a bassa intensità
- 1 nave da trasporto anfibio

- - 1 pattugliatore
  - 1 distaccamento di Fanti di Marina

#### **GUYANA**

• 2 pattugliatori

#### **POLINESIA FRANCESE**

- 1 fregata a bassa intensità
- 1 pattugliatore d'altura

- 2 pattugliatori
  - 1 distaccamento di Fanti di Marina

• 2 rimorchiatori

#### **SAINT-PIERRE E MIQUELON**

• 1 pattugliatore

ca e Oceano Indiano; infine, tutelano nel Golfo di Guinea gli approvvigionamenti energetici della Francia e allo stesso tempo proteggono via mare la logistica delle truppe schierate più in profondità nel continente africano (Operazione Barkhane).

Per chi opera con tale frequenza nel vastissimo arco di crisi proteso dall'Atlantico meridionale al Medio Oriente, il vantaggio di concentrare nel mare nostrum il fulcro dello proprio strumento aeronavale è piuttosto evidente. Non tanto per difendere la sovranità nazionale o il territorio metropolitano - che non sono più in discussione dal 1989. Bensì per proiettare attraverso l'esteso teatro tutto il peso del proprio potere militare. A patto, sia chiaro, di poter transitare liberamente attraverso i due punti d'accesso di quello che per la geografia resta un mare semichiuso. Con Gibilterra controllata saldamente da una potenza alleata, non è un caso che Suez sia nelle disponibilità di una Marina che a ben guardare somiglia sempre più alla riedizione in scala minore della stessa Marine nationale. Il Cairo sta infatti equipaggiando la parte più avanzata della sua flotta di superficie con i prodotti dell'industria navale transalpina (navi d'assalto anfibio, fregate e corvette) e si esercita con assidua regolarità assieme al potente vicino mediterraneo. Se al tempo della guerra fredda la centralità della Rocca dipendeva dal suo fungere da punto di raccordo fra i teatri mediterraneo e atlantico, oggi Suez rappresenta il collo di bottiglia su cui poggia buona parte della postura geostrategica della Marina francese. Soprattutto in prospettiva futura. Il canale è difatti il portale obbligato per accedere alla smisurata regione indo-pacifica ove si decideranno i rapporti di forza di domani e dove si concentrano i territori oltremare francesi, assieme al grosso del dominio marittimo transalpino. E mentre nella regione monta la competizione, non è difficile scorgere su chi puntino Parigi e la sua flotta: accordi con Nuova Delhi per la cooperazione militare in campo logistico nell'Oceano Indiano, esercitazioni navali con la Marina di Tōkyō in Asia orientale e commesse multimiliardarie con Canberra per il rinnovo della flotta sottomarina della Marina australiana. C'è da prepararsi a difendere lo status di potenza dei mari della Francia, possibilmente senza passare per un'altra battaglia navale.

# SE I FRANCESI DIMENTICANO IL FRANCESE

di Roger Pilhion e Marie-Laure Poletti

Non è mai stato così diffuso. E ha un'influenza superiore al numero di persone che lo parlano. Eppure, l'uso strategico dell'idioma di Francia è minacciato dall'assuefazione all'inglese dei madrelingua. Una strategia per invertire la tendenza.

1. QAI LA LINGUA FRANCESE È STATA PARLATA quanto lo è oggi. Unico idioma, assieme all'inglese, impiegato come prima o seconda lingua sui cinque continenti, è oggi un bene comune a 36 paesi nei quali oltre il 20% della popolazione lo padroneggia in varia misura. Ormai non è più una prerogativa dei francesi, minoritari all'interno del mondo francofono che conta più di 200 milioni di persone.

Pur essendo lingua ufficiale (da sola o con altri idiomi) in 29 paesi, l'area dei madrelingua è relativamente limitata e ben identificata: la Francia, compresi i suoi dipartimenti e territori d'Oltremare, la Federazione Vallonia-Bruxelles in Belgio, la Svizzera francese, il Québec in Canada. Inoltre, sempre più persone provenienti da paesi parzialmente francofoni usano il francese come lingua franca nel Nordafrica, in Libano e nelle principali città dell'Africa francofona e dell'Oceano Indiano. Si stima che questo insieme rappresenti circa 130 milioni di persone.

A questa prima cerchia se ne aggiunge una seconda, che può essere identificata come quella del francese occasionale, composta da coloro che lo usano come secondo idioma oltre alla propria lingua madre o veicolare. Ciò accade in particolare nel Maghreb, in Africa subsahariana e nell'Oceano Indiano, a Haiti, in Libano, a Vanuatu, nelle province canadesi anglofone e anche negli Stati Uniti e in Israele, per non parlare della Valle d'Aosta in Italia. Possiamo stimare che questo gruppo assommi tra i 70 e i 100 milioni di persone.

Infine, c'è una terza cerchia di stranieri non francofoni che hanno imparato il francese come lingua straniera e che lo padroneggiano a livelli estremamente diversi.

L'Osservatorio della Francofonia, che nel suo ultimo rapporto del 2014 tiene conto di parte di questa terza cerchia – cittadini dei paesi membri dell'Organizzazione internazionale della Francofonia e principalmente dei paesi non francofoni

dell'Ue – stima il numero totale di francofoni nel mondo in 274 milioni; tale cifra collocherebbe la lingua francese al quinto posto tra le più parlate al mondo, dietro al mandarino, all'inglese, allo spagnolo, all'hindi e all'arabo.

Ma il numero di locutori non è l'unico criterio pertinente per valutare l'importanza internazionale di una lingua. L'Osservatorio della Francofonia ne elenca cinque: la diffusione territoriale, lo status giuridico nel paese di riferimento e quello nelle organizzazioni internazionali, l'insegnamento come lingua straniera e il suo impiego come canale di comunicazione tra non madrelingua e come vettore di svariate espressioni culturali. Nel suo «barometro delle lingue del mondo», disponibile gratuitamente su Internet, il sociolinguista Louis-Jean Calvet classifica 563 idiomi e, basandosi su una vasta gamma di criteri, colloca il francese in terza posizione dietro inglese e spagnolo ma davanti a tedesco, russo e giapponese – il mandarino è solo decimo. Questi esempi mostrano come in effetti il prestigio del francese come lingua internazionale non dipende tanto da quante persone lo parlano quanto dalla sua diffusione internazionale e dal riconoscimento a livello ufficiale e istituzionale.

2. La Francofonia è stata creata attorno alla lingua francese, «questo meraviglioso strumento, trovato tra le macerie del regime coloniale» per riprendere una formula ben nota di Léopold Sédar Senghor. La Carta della Francofonia rivista nel 2005 lo afferma chiaramente: «La lingua francese è oggi un prezioso patrimonio comune che getta le basi della Francofonia, un insieme articolato e diversificato. È inoltre un mezzo di accesso alla modernità, uno strumento di comunicazione, riflessione e creazione che promuove lo scambio di esperienze».

La Francofonia non è un'invenzione dei politici francesi, ma un'idea scaturita da personalità come il già citato Senghor (senegalese), Habib Bourguiba (tunisino), Hamani Diori (nigerino) e Norodom Sihanouk (cambogiano). Essa trova la sua base giuridica nel trattato di Niamey del marzo 1970 che istituiva l'Agenzia per la cooperazione culturale e tecnica composta dai rappresentanti di 21 Stati e governi, la quale si è poi trasformata nell'Organizzazione internazionale della Francofonia (Oif), l'unica struttura multilaterale concepita sulla base del legame con una lingua, che ha sede a Parigi. Nel corso del tempo, essa si è evoluta da una logica di cooperazione culturale e tecnica a un approccio più politico. Un vertice di capi di Stato e di governo, il più alto organo dell'Oif, si riunisce ogni due anni e stabilisce programmi e bilanci. Un Consiglio permanente è invece incaricato della preparazione e del monitoraggio dei vertici, mentre una Conferenza dei ministri ne garantisce la continuità politica.

Dalla sua creazione, l'Oif non ha smesso di crescere, al punto che nel 2018 è composta da non meno di 84 Stati e governi, di cui 54 membri effettivi e 30 associati od osservatori. I paesi indipendenti sono 79 – oltre un terzo di quelli mondiali – poiché il Belgio, il Canada e la Francia sono rappresentati sia dallo Stato centrale sia da regioni o territori autonomi. Ne fanno parte 17 membri dell'Unione Europea, in maggioranza come osservatori. E al prossimo vertice dei capi di Stato

a Erevan nell'autunno 2018 ci si aspettano nuove adesioni, anche da parte di due Stati dell'Ue. L'Oif è guidata da un segretario generale, Michaëlle Jean, ex governatrice generale del Canada di origini haitiane eletta nel 2015 durante il vertice di Dakar, che è succeduta all'ex presidente del Senegal, Abdou Diouf, il quale aveva a sua volta raccolto il testimone dall'egiziano Boutros Boutros-Ghali, ex segretario generale delle Nazioni Unite e primo titolare dell'incarico.

La Francofonia istituzionale dispone anche di cinque operatori diretti: l'Agenzia universitaria della Francofonia (Auf), che riunisce 804 enti di 102 paesi; Tv5 Monde, canale trasmesso in oltre 200 paesi e territori e captato da più di 257 milioni di famiglie; l'Università Senghor; l'Associazione internazionale dei sindaci francofoni (Aimf, da acronimo originale) che coinvolge più di 265 città di 49 paesi; l'Assemblea dei parlamentari francofoni (Apf), che raggruppa politici provenienti da 78 parlamenti o organizzazioni parlamentari. La Francofonia istituzionale raggruppa così un numero di Stati di molto superiore ai 36 ufficialmente o parzialmente francofoni. I non francofoni sono maggioritari e solo l'Algeria e Israele, fra i paesi con una significativa presenza francofona, non ne fanno parte.

Le missioni della Francofonia sono estremamente diversificate. L'Oif copre una serie di attività che la rendono una piccola Onu. Interviene nelle questioni internazionali legate alla pace, alla democrazia, ai diritti umani, allo sviluppo sostenibile, all'economia, alla cultura, all'istruzione, senza dimenticare le questioni riguardanti la lingua francese e persino le lingue regionali, nello specifico dell'Africa. Gli operatori diretti hanno invece compiti più mirati, come la cooperazione accademica per l'Auf, la trasmissione di programmi televisivi francesi per Tv5 Monde, la gestione delle città per l'Aimf o la formazione di dirigenti per l'Università Senghor.

Pure l'insegnamento del francese e in francese sta conoscendo una crescita costante. È il secondo idioma vivo più insegnato al mondo come lingua straniera, come seconda lingua o come lingua di istruzione. È presente in quasi tutti i sistemi educativi del mondo, piuttosto indietro rispetto all'inglese, ma molto più avanti di tutti gli altri. Incrociando i dati del 2014 dell'Osservatorio della Francofonia e i nostri calcoli, stimiamo che nel mondo 126 milioni di alunni seguano corsi in francese o lo apprendano come lingua straniera. I primi sono circa 77 milioni, di cui 53 nell'Africa subsahariana francofona e nell'Oceano Indiano, 6 fra Canada (escluso il Québec), Haiti, Maghreb, Vicino Oriente e Vanuatu e i restanti 18 nei paesi e nelle regioni in cui il francese è la lingua madre. Invece, il numero di allievi che studiano il francese come lingua straniera è stimato a 49 milioni. Più della metà (25 milioni, il 51,7%) si trova nel Nordafrica e nel Medio Oriente, dove l'insegnamento è in forte aumento; quasi 11 milioni (22,3%) si trovano in Europa (in calo); più di sei milioni (13%) nel continente americano (in lieve aumento); 3,4 milioni (7%) nell'Africa subsahariana (anglofona o lusofona, che registra una forte crescita) e 2,8 milioni (5.7%) in Asia e Oceania (anch'esse in forte incremento).

A seguito della crescita demografica prevista nel Continente Nero, il francese può diventare la seconda lingua più parlata al mondo. In Africa subsahariana, la popolazione dovrebbe passare da uno a due miliardi di persone per il 2050. Gli

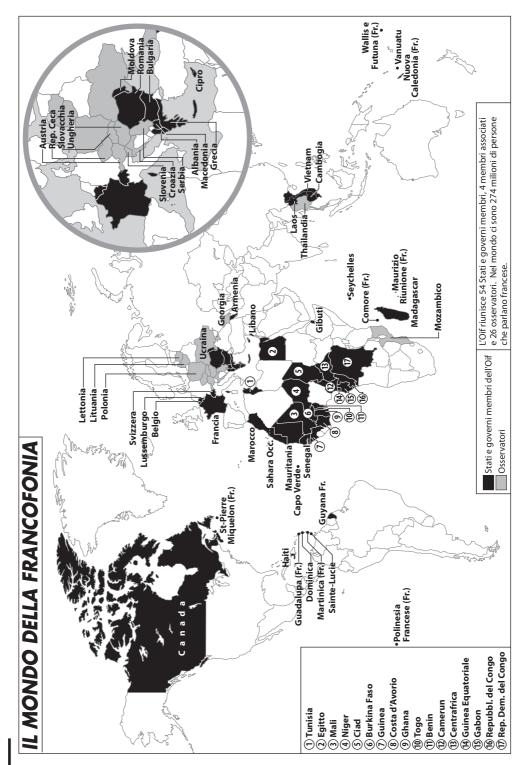

africani potrebbero rappresentare più di un terzo della popolazione mondiale alla fine del secolo, con quattro miliardi di abitanti, rispetto al 13% nel 2017. Potenzialmente, la diffusione del francese nel XXI secolo è quindi maggiore rispetto a quella di altre lingue, come lo spagnolo, il russo o il tedesco e addirittura il mandarino.

3. Nonostante il promettente quadro demografico, la condizione del francese resta precaria e più fragile di quanto sembri.

In primo luogo, l'egemonia dell'inglese ha notevolmente indebolito la posizione del francese nelle relazioni internazionali. Negli ultimi anni, l'uso che ne viene fatto all'interno delle istituzioni europee è diminuito in modo drastico e risulta sempre più spontaneo comunicare in inglese – sarebbe meglio dire in *globish* – in seno alle istituzioni di Bruxelles. Pur essendo una lingua ufficiale e di lavoro nella maggior parte delle organizzazioni internazionali accanto all'inglese e ad altre lingue, l'utilizzo del francese è in calo negli incontri di lavoro informali.

In secondo luogo, rimane relativamente basso il numero delle persone che parlano francese nei paesi dell'Africa subsahariana cosiddetta francofona. Secondo l'Oif, questo tasso costituisce circa il 32%, con grandi differenze. I francofoni variano dal 6% della popolazione in Ruanda al 73% nell'isola Maurizio. Solo il 13% dei senegalesi lo parla, nonostante Dakar sia spesso percepita come uno dei principali poli dell'Africa francofona. Questa percentuale può aumentare in modo considerevole solo se i sistemi educativi riusciranno ad assicurare una formazione linguistica adeguata per le nuove generazioni, dato che i bambini imparano una o più lingue africane a casa. Ma tali sistemi, specialmente nell'istruzione pubblica, vivono una situazione difficile, con classi sovraccariche, poco attrezzate e insegnanti mal pagati. Molti docenti nei paesi francofoni dell'Africa subsahariana, nell'Oceano Indiano e a Haiti vengono talvolta reclutati nell'ambito del piano Éducation pour tous senza una formazione iniziale e con una padronanza del francese insufficiente per poterlo insegnare.

In terzo luogo, nel Vecchio Continente l'insegnamento del francese è in calo, specialmente nell'Europa centrale e orientale, anche se resiste come seconda lingua viva più insegnata dopo l'inglese.

Le élite francesi sono per lo più indifferenti a tali questioni. I francesi non si considerano francofoni – i francofoni sono gli altri! Il potenziale del francese come lingua di comunicazione internazionale è spesso sottovalutato e i francesi trovano sempre più naturale esprimersi spontaneamente in inglese nei contesti internazionali. Pertanto, negli istituti d'istruzione superiore nazionali, l'offerta dei corsi di inglese per studenti stranieri è considerevolmente aumentata, anche se molti, compresi quelli provenienti da paesi non francofoni, hanno un'eccellente padronanza del francese o sarebbero pronti a impararlo per poter studiare nell'Esagono.

Questo stesso atteggiamento rinunciatario incoraggia i funzionari francesi a esprimersi in inglese all'interno di un'organizzazione internazionale, anche se il francese è la lingua ufficiale e di lavoro e sono disponibili servizi di interpretazione simultanea. Inoltre, spinge gli accademici o gli scienziati a pubblicare direttamente

in inglese. Incita le aziende che lavorano a livello internazionale a favorire l'uso dell'inglese, anche fuori da qualsiasi contesto anglofono. Fa sì che chiunque in Francia non si sorprenda più della diffusione di canzoni in lingua inglese per tutto il giorno nei supermercati del quartiere. E porta le persone ad accettare il moltiplicar-si dei termini inglesi nella vita quotidiana, sulle insegne dei negozi, anche nei luoghi più remoti, nelle pubblicità e persino sulla Torre Eiffel in occasione della candidatura di Parigi ai Giochi olimpici, nonostante la prima lingua dei Giochi sia il francese. Non ci sembra dunque esagerato scorgervi una sorta di colonizzazione psicologica. Tutto ciò crea un contesto sfavorevole che non manca di generare ripercussioni in altri paesi francofoni: perché difendere il francese se nemmeno ai francesi importa?

4. Si rende più che mai necessaria una politica pubblica di sostegno alla promozione del francese, della Francofonia e del plurilinguismo.

Uno degli obiettivi del nostro libro ... et le monde parlera français, pubblicato nel giugno 2017, era lanciare un grido di allarme in Francia, spiegando che avremmo dovuto smettere di disinvestire in questo ambito, come abbiamo fatto negli ultimi dieci anni. Dall'elezione di Emmanuel Macron, le autorità pubbliche sembrano aver riconosciuto il problema. Il presidente ha annunciato la creazione di un piano d'azione per la lingua e il multilinguismo francese in occasione della Conferenza degli ambasciatori nell'agosto 2017. Come strategia, è stata scelta una consultazione online per i cittadini chiamata «La mia idea per il Francese» ed è stata organizzata una conferenza di esperti a riguardo; la sintesi fra le proposte presentate online e le raccomandazioni degli esperti ha orientato e consolidato un piano generale per il francese e il multilinguismo nel mondo che il capo di Stato si augura venga formalmente lanciato nel 2018.

Tra le priorità da mettere in atto, formuliamo le seguenti proposte:

- riportare l'istruzione al centro della politica francese di aiuto allo sviluppo, fornendo un sostegno specifico ai paesi dove il francese è lingua di insegnamento, in particolare nell'Africa subsahariana francofona, nell'Oceano Indiano e a Haiti. Per fare ciò, appare essenziale rafforzare il ruolo delle competenze francesi nel mercato dell'istruzione globale;
- sostenere l'insegnamento della lingua francese nei sistemi educativi dei paesi non francofoni, favorendo l'Europa e il mondo arabo, nonché i paesi particolarmente promettenti a livello internazionale, e sostenendo gli insegnanti e gli enti stranieri che offrono un'istruzione di eccellenza;
- rafforzare la Francofonia istituzionale concentrando parte delle sue azioni sulla lingua francese, sull'istruzione, sulle organizzazioni internazionali e in seno all'Unione Europea, promuovendo la mobilità nei paesi che offrono insegnamenti nel nostro idioma;
- rafforzare il settore audiovisivo in lingua francese (Tv5 Monde, France Médias Monde).
- promuovere l'accesso alle risorse digitali in lingua francese incentivando partenariati fra pubblico e privato (formazione, e-learning).

5. Attraverso la sua storia e il suo patrimonio culturale, la Francia ha forgiato un'immagine di sé unica in tutto il mondo: quella del paese dei diritti umani e dei valori ormai divenuti universali a essa associati: la libertà, l'uguaglianza, la democrazia, lo Stato di diritto, espressi nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. La lingua francese è agli occhi dei più intrinsecamente portatrice di questi valori, che sono stati rivendicati più di un secolo e mezzo dopo la loro enunciazione nella Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, proprio a Parigi.

Questi valori universali condivisi sono anche uno dei fondamenti dell'Oif. In un messaggio inviato in occasione della giornata internazionale della Francofonia, il 20 marzo 2017, il segretario generale, Michaëlle Jean, ha dichiarato: «Cogliamo l'occasione di questo 20 marzo per rendere la nostra lingua comune una lingua di resistenza, restituendo tutto il senso e il potere alle parole che ci accomunano e ci uniscono. Tutte le parole ci parlano, ma alcune più di altre, perché esprimono la profonda essenza della condizione umana. Libertà; uguaglianza; solidarietà; fratellanza; diversità; universalità. Ascoltiamole risuonare con forza. Parlano, secolo dopo secolo, del trionfo della luce sull'ombra, dello spirito dell'Illuminismo, di tutti i nostri illuminismi che hanno la meglio sull'oscurantismo e le barbarie».

Ovviamente non è la lingua in quanto tale a essere portatrice di valori, perché l'odio o il razzismo possono benissimo essere espressi in francese. Il saggio di Gobineau sulla disuguaglianza delle razze umane fu scritto e pubblicato in francese nel 1853, così come le leggi antisemite del 1940 e 1941 emesse dal regime di Vichy. Ma sono le sue rappresentazioni geopolitiche e valoriali che hanno contribuito ad attirare molti stranieri verso il francese. In epoca franchista, l'Istituto francese di Barcellona incarnava gli ideali di libertà. Sotto le dittature comuniste, molti cittadini dell'Europa centrale si sono avvicinati al francese perché la Francia rappresentava gli ideali democratici a cui molti aspiravano. Ancora oggi, con i suoi 84 Stati e governi afferenti, la Francofonia può affermarsi come contrappeso al modello anglosassone, dominante a livello globale, e come uno dei luoghi in cui questi ideali possono esprimersi, più attuali che mai, mentre altrove sono calpestati dalla supremazia sempre più diffusa del capitalismo selvaggio, dai discorsi populisti e dalle minacce del terrorismo islamico.

La politica del francese deve anche sfruttare la volontà di promuovere il multilinguismo e la diversità culturale di fronte al rischio concreto di standardizzazione risultante dalla globalizzazione, nello spirito dell'apposita dichiarazione universale adottata all'unanimità nel 2002, durante la trentunesima sessione della conferenza generale dell'Unesco. E la Francofonia, che ha svolto un ruolo importante nel raggiungimento di questa dichiarazione, si afferma come un forum di rispetto di tale diversità, minacciata anch'essa dalla globalizzazione.

Per la Francia, questo patrimonio condiviso della lingua francese costituisce un'opportunità certa in termini di popolarità culturale e scientifica. È anche una risorsa in ambito economico, con l'area francofona che rappresenta oltre l'8% del pil globale, se solo si contano i 36 paesi con oltre il 20% di francofoni.

In conclusione, la lingua francese sembra quindi essere una delle principali leve dell'influenza francese nel mondo e la Francofonia un forum politico e diplomatico in grado di far sentire una voce piccola ma originale nella globalizzazione. Spetta al presidente Macron incentivare, sostenere e fornire i mezzi necessari nel quadro del piano d'azione annunciato per la lingua francese e il multilinguismo.\*

(traduzione di Elena Bonfiglioli)

<sup>\*</sup> Alcune parti di questo testo sono tratte dal libro ... et le monde parlera français (2017), scritto ed edito dagli autori, che detengono i diritti sul volume.

# GIÙ LE MANI DALLA FORCE DE FRAPPE

di Olivier Kempe

Macron vuole ravvivare la discussione pubblica sul deterrente atomico. Le posizioni interne. Il dibattito in America e Regno Unito. L'improbabile condivisione della Bomba francese con Berlino. Ma l'ortodossia nucleare per ora non si tocca.

Unito l'unico paese che, grazie al possesso della Bomba, ha una scuola strategica nucleare degna di tale nome. Il dibattito nel nostro paese è classicamente diviso fra partigiani e oppositori, secondo un'antica linea di faglia che non si è molto evoluta nel tempo. Di tanto in tanto, gli oppositori <sup>1</sup> pubblicano commenti o si rifanno a un fatto d'attualità internazionale per comunicare la propria inquietudine, come quando lo scorso gennaio gli scienziati americani hanno spostato «l'orologio della fine del mondo» mezz'ora avanti verso l'apocalisse. Se ne parla un giorno, quando va bene, poi il dibattito muore lì come se nulla fosse. Sull'altra sponda, i partigiani divulgano con molta più assiduità le proprie opere e analisi <sup>2</sup>. La Francia è probabilmente l'unico paese d'Europa a produrre un numero apprezzabile di documenti strategici che da un lato confermano le tesi principali dei pronuclearisti e dall'altro fanno loro compiere piccoli passi in avanti per riflettere le più recenti evoluzioni tecniche, geopolitiche o semplicemente politiche.

Il dibattito è comunque praticamente immobile, anche perché l'arma nucleare gode di un solido sostegno presso l'opinione pubblica: il 61% dei francesi ritiene che il possesso della Bomba sia un punto forte dei nostri militari<sup>3</sup>. È inoltre indipendente dalle alternanze politiche fra i post-gollisti (Chirac e Sarkozy), i

<sup>1.</sup> Ci riferiamo qui agli oppositori degli armamenti nucleari, distinti da (benché vicini a) quelli del nucleare civile.

<sup>2.</sup> B. Tertrais, *Le président et la bombe*, Paris 2016, Odile Jacob, 2016, *La France et la dissuasion nucléaire*, Documentation française, 2017; N. Roche, *Pourquoi la dissuasion*, Paris 2017, Puf; P. Vandier, *La dissuasion au troisième âge nucléaire*, Monaco 2018, Rocher; J. Villain, A. Motet, *D'Hiroshima à la dissuasion nucléaire*, Toulouse 2015, Cépaduès, 2015; P. Wodka-Gallien, *Essai nucléaire*, Panazol (Limoges) 2015, Lavauzelle; C. Brustlein, *La guerre nucléaire limitée, un renouveau stratégique américain*, Ifri, novembre 2017.

<sup>3.</sup> Sondaggio Ifop-Dicod, ottobre 2017.

socialisti (Hollande) e i centristi (Macron). Dalla conversione dei socialisti sotto l'impulso di François Mitterrand nel 1981, sulla dissuasione nucleare il consenso è ormai totale. Si discute solo su come metterla in opera e in particolare su quale fetta di bilancio riservarle. Nella campagna elettorale per le presidenziali del 2012 si dibatté proprio di questo: alcuni propugnavano l'abbandono della componente aerea, sperando in una conseguente ridistribuzione del budget, ma Hollande li mise a tacere.

Perché allora parlare di dibattito? Per diverse ragioni, tutte esterne alla Francia. L'arma atomica conosce una popolarità alle porte della Russia (Ucraina e dintorni), in Medio Oriente (Iran), in Asia orientale (Corea), come pure negli Stati Uniti, con la recente pubblicazione della revisione della postura nucleare. Iniziative come il premio Nobel per la pace alla Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (Ican nell'acronimo inglese) mantengono inoltre alto l'interesse mondiale. Ma sono soprattutto gli sviluppi politici in Europa a suscitare attenzione sul tema, dal Brexit all'apparizione di un dibattito sulla Bomba in Germania.

#### L'ortodossia nucleare di Macron

Nel marzo 2017, alla presentazione del suo programma per la difesa, il candidato Macron sosteneva la necessità di mantenere le due componenti – subacquea e aerea – definite come complementari. Il futuro presidente ventilava la produzione di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare di terza generazione, la sostituzione della componente aerea (il missile da crociera Asmp/a) e la «sopravvivenza delle nostre testate». Un grande classico, confermato dalla sua prefazione alla revisione strategica pubblicata una volta eletto, nell'autunno 2017: «Ho deciso di mantenere la nostra strategia di dissuasione nucleare e il rinnovamento delle sue due componenti [perché] sono la garanzia ultima dei nostri interessi vitali, della nostra indipendenza e, più in generale, della nostra libertà di decisione».

Nel suo discorso di auguri alle Forze armate, pronunciato nel gennaio 2018, Macron ha precisato il suo pensiero: «Da oltre cinquant'anni [la dissuasione] è la chiave di volta della nostra strategia di difesa. So che su questo tema ci sono stati molti dibattiti. Tutti legittimi, ma ora sono chiusi. La dissuasione è parte della nostra storia (...) e tale resterà. Nel mondo che conosciamo – e che domani non c'è dubbio continuerà a essere nucleare – sono convinto della pertinenza del nostro modello di dissuasione, basata sul minimo indispensabile. (...) Per questo lancerò, nel corso di questo quinquennato, i lavori di rinnovamento delle nostre due componenti, della cui complementarità non c'è da dubitare: la forza oceanica che, con la permanenza in mare, ci protegge da qualunque sorpresa strategica e la componente aerea che, con la sua visibilità, fa parte del dialogo della dissuasione».

Non stupisce che il settore nucleare benefici di un'attenzione finanziaria particolare nella legge di programmazione militare, con un aumento dei fondi da 3,9 miliardi di euro nel 2017 a 6 miliardi nel 2025. In totale, fra 2019 e 2025 alla dissuasione saranno dedicati 37 miliardi.

Annunci come questi sono musica per i sostenitori della Bomba, che vedono confermata la loro influenza. Per non parlare degli effetti indiretti sul resto dello strumento militare, che beneficia del potenziamento dei mezzi garantito al nucleare. Le pattuglie aeree marittime o le aerocisterne a lungo raggio sono infatti previste prima di tutto per sostenere il dispositivo di dissuasione, anche se hanno una loro utilità pure nelle operazioni in Africa o in Medio Oriente. L'ortodossia atomica, insomma, non si tocca. E i crescenti tamburi di guerra in giro per il mondo non faranno altro che accreditare questo impianto.

### Il rinnovamento delle tensioni nucleari

Nel corso degli ultimi anni, il nucleare è tornato in cima alla lista delle questioni strategiche, sebbene a tenere banco siano state le guerre ai jihadisti in Africa e in Medio Oriente. A ridargli centralità è stata la crescente tensione nell'«estero vicino» russo. Il presidente Putin non ha esitato a evocare le capacità atomiche della Russia, ottenendo in cambio un rinnovato interesse per il tema da parte degli strateghi americani e della Nato. La parola «nucleare» è stata citata 34 volte nel recente discorso del segretario generale dell'Alleanza Atlantica alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco <sup>4</sup>. La modernizzazione del dispositivo russo, la ripresa della grammatica nucleare tipica della guerra fredda da parte americana e la discussione sullo schieramento dei missili Iskander nell'exclave di Kaliningrad segnalano con forza la rinnovata centralità della Bomba. Washington stima che Mosca stia contravvenendo al trattato sulle armi intermedie, uno degli ultimi strumenti del disarmo atomico siglato verso la fine della guerra fredda.

La revisione della postura nucleare recentemente pubblicata dagli Stati Uniti simboleggia la nuova attenzione a questo dibattito. Contrariamente a quanto detto da molti, il documento non autorizza «armi nucleari tattiche». Più precisamente, modifica la ripartizione degli ordigni atomici meno potenti per consentire di variare le risposte possibili a seconda dei casi. Come ha ricordato il segretario alla Difesa Mattis, la logica della dissuasione resta immutata. La soglia resta sempre la stessa e oltrepassarla cambia la natura del conflitto. Non è la potenza dell'arma a conferire alla dissuasione un carattere di ineluttabilità, ma la sua natura. In altri termini, gli armamenti nucleari meno potenti non sono diventati d'uso convenzionale, una super artiglieria destinata a essere impiegata più a cuor leggero. Perché allora questa pubblicazione? Per rassicurare gli alleati europei e asiatici, ma anche per rispondere alla dottrina russa che prevede «l'escalation per la de-escalation» – nonostante, dicono gli specialisti, essa non sia formulata in alcun documento ufficiale, a dispetto degli strateghi americani che vi fanno costante riferimento <sup>5</sup>.

 $<sup>4.\ {\</sup>rm ^4Remarks}$  by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the opening session of the Munich Security Conference», Nato, 16/2/2018.

<sup>5. «</sup>Escalate to Desescalate», *La Vigie*, n. 38, marzo 2016; «Escalade to De-escalate: interrogations sur l'existence du concept dans la doctrine nucléaire russe», Fondation pour la recherche stratégique, dicembre 2017.

Altri dibattiti, per quanto relativi a teatri più lontani, hanno dimostrato l'attualità della dissuasione. A partire dall'accordo sul programma nucleare dell'Iran firmato nel luglio 2015, che rimuovendo in parte le sanzioni contro Teheran ha indirettamente confermato l'utilità potenziale di tale strumento per costruirvi attorno una strategia nazionale. Al netto di tutto, la Repubblica Islamica è ormai un paese virtualmente nucleare, come il Giappone, e la sua dissuasione strategica implicita conferma il valore della Bomba in un mondo pericoloso.

Lo stesso ragionamento si può applicare alla Corea del Nord. Essendo riuscita nel corso degli ultimi anni a testare diversi ordigni e a lanciare svariati missili balistici, più nessuno ormai dubita della sua capacità tecnica, per quanto sommaria. Kim Jong-un ha la Bomba e ha mostrato la volontà di impiegarla, se necessario. Soddisfacendo così i due requisiti della dissuasione: quello tecnico e quello psicologico. Donald Trump può agitarsi quanto vuole, ma non rischierà un confronto diretto che non può restare in ambito convenzionale. La soglia è stata dunque innalzata e il dittatore di P'yŏngyang ha ottenuto l'ambita indipendenza strategica, ossia capitale negoziale. Ciò spiega il riavvicinamento in corso con Seoul, manifestato dai gesti mediatici in occasione dei Giochi olimpici. Questo «successo» valida logicamente le strategie di dissuasione, per la gioia dei sostenitori dell'arma atomica. Ma le cose non sono semplici come appaiono.

### Il successo della campagna antinucleare

Dopo il discorso di Praga del 2009, in cui l'allora presidente Obama evocava un mondo senza armamenti nucleari, gli oppositori della Bomba hanno proseguito la propria opera d'influenza sulla scena internazionale. Nel dicembre 2016 l'Onu ha approvato una risoluzione volta a «negoziare uno strumento legalmente vincolante per proibire le armi nucleari e arrivare alla loro eliminazione totale». Le trattative sono cominciate nel marzo 2017 e il 7 luglio l'Assemblea generale ha approvato il Trattato per la proibizione delle armi nucleari, votato da 122 paesi su 192. Le potenze nucleari, i membri della Nato, molti paesi africani e dell'Asia centrale, più Australia e Giappone hanno boicottato l'accordo. Nell'autunno 2017 la già menzionata Ican – collettivo di associazioni fondato nel 2007 e sostenuto da Norvegia, Germania e Vaticano – ha ricevuto il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi in questa iniziativa. Il patto entrerà in vigore con la cinquantesima ratifica: al 1º marzo 2018 ne sono arrivate cinque.

La Francia è logicamente contraria al trattato. Secondo il ministero degli Esteri<sup>6</sup>, «si tratta di un testo inadatto al contesto internazionale della sicurezza, caratterizzato da crescenti tensioni e dalla proliferazione di armi di distruzione di massa, come dimostra la minaccia nordcoreana. La Francia non ha partecipato ai negoziati per questo trattato e non intende aderirvi. (...) La decisione di un gran nume-



ro di Stati, possessori o meno di armi nucleari, di non prendere parte alle trattative, tanto in Europa quanto in Asia, illustra con forza il disaccordo. (...) Il disarmo nucleare non si decreta, si costruisce. Le prossime, prioritarie tappe di tale processo sono la negoziazione di un trattato per proibire la produzione di materiale fissile per fabbricare armi nucleari e la rapida entrata in vigore di un trattato per la completa messa al bando dei test atomici. La riduzione degli arsenali russo e americano che rappresentano il 90% dello stock mondiale di tali armamenti, è un altro importante obiettivo. (...) La Francia ha già adottato misure concrete e sostanziali di disarmo nucleare, riducendo della metà il proprio arsenale, fermando i test, ratificando il trattato per l'interdizione completa degli esperimenti atomici e bloccando in modo irreversibile l'inizio della produzione di materiale fissile per le armi nucleari».

Anche quando entrerà in vigore, il trattato non vincolerà che i suoi membri, come qualunque patto internazionale. Presenta però un pericolo, relativo alla battaglia dell'opinione pubblica. I francesi tengono ancora molto alla dissuasione – Parigi si è a lungo tenuta fuori dal Trattato di non proliferazione, aderendovi con la Cina solo nel 1992 – ma è possibile che a poco a poco gli oppositori della Bomba riescano a modificare le percezioni popolari. La controversia fra i realisti e gli idealisti rischia così di tornare alla ribalta.

#### Le evoluzioni Oltremanica

Per i partigiani della Bomba, i recenti sviluppi occidentali impongono di mantenere il dispositivo della dissuasione. La Nato non cessa di ricordare la propria natura di alleanza nucleare e resta il principale depositario delle chiavi della sicurezza europea. Soprattutto per i britannici, per i quali il Brexit rappresenta un'altra sfida, sia pure indiretta, alla dissuasione. Sorvoliamo sull'eventuale indipendenza della Scozia, che metterebbe in questione la base atomica di Faslane <sup>7</sup>. Piuttosto, il Regno Unito ha scelto – al pari di Stati Uniti e Francia – di conservare la presenza nei mari attraverso i sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare: nel 2016 ha varato in collaborazione con gli americani il programma Successor, volto a sostituire i sommergibili di classe Vanguard – operativi fino al 2028 – con quattro nuove unità a propulsione atomica, per un totale di 31 miliardi di sterline. La premier Theresa May ha ottenuto una larga maggioranza su questo tema nel luglio 2016, ma le incertezze non sono del tutto svanite. Il supporto popolare alla modernizzazione dei Trident resta abbastanza basso (45%, i contrari sono il 29%). I laburisti non hanno ancora annunciato di sostenere la dissuasione, anche perché il loro

<sup>7.</sup> Lo ha notato il rapporto del Senato francese «La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire», pubblicato nel maggio 2017 sotto la direzione di M.X. Pintat: «Non si può totalmente escludere un'uscita della Scozia dal Regno Unito. Sulla base di questa ipotesi, la base di Faslane sarebbe minacciata, avendo le autorità scozzesi chiaramente indicato la volontà di non ospitare più la forza oceanica britannica. Il Regno Unito dovrebbe quindi realizzare una nuova infrastruttura in Inghilterra per accogliere i propri sottomarini a un costo che potrebbe rivelarsi proibitivo, appoggiarsi ai mezzi americani oppure rinunciare alla dissuasione».

leader Corbyn è personalmente contrario. Quanto basta per esporre il programma al rischio di una nuova cura d'austerità, potenzialmente necessaria a causa delle difficoltà economiche dovute al Brexit.

Soprattutto, con l'uscita di Londra la Francia rimane l'unica potenza nucleare dell'Unione Europea. Ma non è nell'interesse di Parigi proporsi come tale, per evitare di essere soggetta a una forte pressione mediatica. Di qui il discreto ma attivo sostegno francese alla modernizzazione del dispositivo britannico. Una delle clausole più importanti del trattato di Lancaster House del 2010 riguarda la cooperazione rafforzata in materia nucleare fra i due paesi, che ha aperto ai militari di Sua Maestà le porte di alcune installazioni sperimentali francesi. Da allora, Francia e Regno Unito collaborano concretamente, benché in sordina, su questo tema, peraltro al di fuori dell'Ue.

## La nascita di una questione tedesca?

Le cose sono più complesse con la Germania, a prescindere dalle rituali dichiarazioni francesi in favore di una cooperazione militare con Berlino. La novità degli ultimi mesi risiede nella comparsa di un dibattito sul nucleare militare tedesco, seguito attentamente a Parigi.

Angela Merkel affronta una doppia sfida. In primo luogo, una certa pressione derivante dall'attivismo della Russia, che per quanto non minacci direttamente la Germania destabilizza l'equilibrio della sicurezza a est, almeno nelle percezioni dell'Europa orientale. In secondo luogo, la ritrosia americana – incarnata da Donald Trump – a fornire garanzie incondizionate di sicurezza. La questione riguarda soprattutto Berlino, da cui infatti è partita una serie di sommesse dichiarazioni a proposito della necessità di aumentare gli investimenti nella difesa. Con la precisazione che non si tratta solamente di incrementare la spesa militare.

La Germania ha dunque seguito la Francia, allestendo nel novembre 2017 una cooperazione strutturata permanente in ambito Ue, mentre poco a poco un dibattito sul nucleare si è fatto strada nell'opinione pubblica tedesca. A cominciare sono stati i media, con Berthold Kohler ad aprire le danze nel novembre 2016 sulla *Frankfurter Allgemeine Zeitung* proponendo una riflessione sul tema. Nel gennaio 2017 il politologo Maximilian Terhalle si è spinto oltre, argomentando con forza la necessità di sviluppare una Bomba tedesca <sup>8</sup>. L'eco è arrivata pure sui media in lingua inglese, con Roderich Kiesewetter, portavoce della CDU al parlamento, a dichiarare: «Se gli Stati Uniti non vogliono più fornire questa garanzia, l'Europa ha comunque ancora bisogno della protezione nucleare a scopi di deterrenza».

Tuttavia, la maggioranza dell'opinione pubblica ritiene ancora che non si tratti di una buona idea. Innanzitutto, la popolazione tedesca è fortemente contraria alle armi nucleari e già tollera a fatica la presenza di bombe americane sul proprio suolo. Come accennato in precedenza, Berlino ha pure sostenuto l'Ican nel suo

progetto di bando di questi armamenti (benché non l'abbia votato all'Onu, a riprova delle contraddizioni che l'attraversano). La Germania ha inoltre manifestato il proprio rifiuto per la Bomba in tre occasioni: con l'accesso all'Unione dell'Europa occidentale nel 1954, firmando il trattato di non proliferazione nel 1969 e in occasione degli accordi 4+2 del 1990 che hanno condotto alla riunificazione.

Un'opzione per ovviare a ciò potrebbe essere l'eurodissuasione, cioè l'europeizzazione della *force de frappe* francese garantendo alla Germania l'accesso all'ombrello nucleare a essa più prossimo. Di fatto è quanto suggeriva Kiesewetter<sup>9</sup>. L'ultima volta che la dissuasione è stata menzionata in un documento ufficiale franco-tedesco risale al vertice di Norimberga del 1996. Ma il presidente Macron potrebbe avervi alluso nel suo famoso discorso della Sorbona del settembre 2017, quando ha detto: «La cosa che manca di più oggi all'Europa, a questa Europa della difesa, è una cultura strategica comune».

Come conclude Emmanuelle Maître <sup>10</sup>, «troppe cose dividono i due partner affinché sia realistico o addirittura desiderabile sperare nell'adozione di sostanziali posizioni comuni sul tema della dissuasione. Nondimeno, il deterioramento della sicurezza in Europa, le minacce sempre consistenti nel resto del mondo e la profonda discordia che attraversa la comunità internazionale sulla non proliferazione e sul disarmo sono ragioni sufficienti a spingere verso una maggiore concertazione e una riflessione comune». Aggiungiamo che, almeno nel breve periodo la riedizione della grande coalizione CDU-SPD rende molto improbabile un'evoluzione su questo dossier da parte di Berlino.

(traduzione di Federico Petroni)

<sup>9. «</sup>European nuclear deterrence in the making», Athena21, 10/1/2018.

<sup>10. «</sup>Le couple franco-allemand et les questions nucléaires: vers un rapprochement?», Fondation pour la recherche stratégique, 7/11/2017.

# TAVOLA ROTONDA

# Una certa idea dell'Unione Europea

Conversazione con *Ulysse Lojkine*, *Baptiste Roger-Lacan* e *Gilles Gressani* a cura di *Sofia Scialoja* 

Parigi nel 2017, il Groupe d'études géopolitiques (Geg) è un think tank innovativo che riunisce più di cento giovani ricercatori, ricercatrici e giornalisti. Il Groupe d'études géopolitiques, a partire dai metodi proposti dalla geopolitica francese, cerca di concepire l'Europa come un insieme fondamentalmente geopolitico, interrogando la pertinenza del modello dello Stato nazionale e di quello post-nazionale. La domanda principale che si pone il Geg è dunque quale scala meglio illustrebbe il concetto d'Europa.

Per arricchire e addomesticare la sua riflessione, il Geg propone un ciclo di conferenze internazionali (chiamato «Una certa idea d'Europa») ritrasmesse in streaming in più di dieci città, una rivista online (Le Grand Continent), un trimestrale cartaceo e una newsletter settimanale (La lettera della domenica). Inoltre, sarà lanciata a breve la Lettera del lunedì, una newsletter settimanale a pagamento che presenterà l'essenziale delle evoluzioni geopolitiche mondiali con una breve analisi di cinquanta notizie localizzate su una mappa interattiva del mondo.

**LIMES** La Francia si fonda storicamente su valori che considera universali. Di qui deriva una missione universale. È ancora così? E se sì in che cosa consiste tale missione?

**LOJKINE** La teoria della repubblica di Rousseau è effettivamente fondata sul concetto di volontà universale (o generale). D'altra parte, esiste una certa tendenza dell'universale a esportarsi. O, piuttosto, esistono certe tendenze di coloro che, avidi di espansione, ricorrono alla giustificazione universalistica. Nella storia francese, i due momenti che meglio illustrano tale dinamica sono prima le guerre rivoluzionarie e napoleoniche, poi la colonizzazione. Al giorno d'oggi, nonostante

il controllo francese in Africa continui a mantenere una certa importanza, la sua consistenza ideologica sembra invece essersi dissipata, lasciando il posto alle acque ghiacciate del calcolo egoista.

Anche nella Francia metropolitana assistiamo ad un uso politico dell'universalismo, probabilmente altrettanto pericoloso, pur se di tutt'altra natura. Si tratta della strumentalizzazione dell'universalismo laico al fine di difendere aggressivamente le nostre peculiarità culturali, fondamenta stesse dell'universalismo, contro le specificità dei musulmani, viste come il germe di un particolarismo violento.

**ROGER-LACAN** Questa domanda solleva il paradosso dei famosi valori universali. Affermando la loro esistenza, senza neanche chiedersi in che cosa consistano, si tocca il problema della loro missione, oggi difficilmente individualibile. In effetti, associati all'innovazione politica del 1789, questi valori hanno fornito gli argomenti per la fondazione di quasi tutti i regimi che si sono succeduti dalla Rivoluzione in poi, che hanno giustificato gli avventurismi militari e coloniali. La Francia e il suo esercito pretendevano di propagare un ideale, filosofico e giuridico, di emancipazione dei popoli. Discorso in sé efficace (perlomeno all'inizio), ma che è stato raramente seguito da un effetto. Discorso missionario, dunque, che si rivela più un ideale astratto che una realtà contemporanea. Di fatto, per funzionare questo discorso avrebbe dovuto essere associato a una posizione militare e diplomatica vincente. Come ad esempio le – già citate da Lojkine – guerre rivoluzionarie, la conquista napoleonica o la colonizzazione.

Ma le sconfitte militari hanno reso tale discorso insostenibile, trasformando la Francia in una potenza di medio calibro. Una realtà che si è espressa nel discorso dell'«indipendenza nazionale» con cui il generale de Gaulle ha distinto tra grandezza della Francia e felicità dell'umanità. Senza un grande disegno volto all'esterno, i «valori» che fondavano il progetto del 1789 e di cui ogni regime successivo si è appropriato sono diventati obsoleti e facilmente contestabili. È da almeno mezzo secolo che la Francia, convinta di un suo destino irrinunciabile, cerca di darsi una missione.

**GRESSANI** La missione valoriale su cui è fondata la *République* è servita, concretamente, a tradurre e rendere efficiente un ordine istituzionale e geopolitico in parte almeno già creato dall'*Ancien Régime*. Come fare allora, per esempio, ad articolare un regime fondato su di un'organizzazione razionalizzante del rango (*énarques*, *polytechniciens*, *normaliens*) con la forma della soggettività politica universalistica di impronta russoviana? In questo senso l'*affaire* Charlie mostra una rottura della missione universalistica francese, cui vengono poi ad aggiungersi fattori più prettamente geopolitici. Emerge la difficoltà di integrare nel sistema di creazione e distribuzione dei ranghi repubblicani la terza generazione di immigrati. E poiché la definizione della soggettività politica francese è, formalmente, universalistica e *quindi* per definizione interamente inclusiva, gli strumenti giuridici e politici per affrontare la questione sono limitati. In questo contesto, il riferimento alla missione repubblicana cessa di configurare le opposizioni politiche nella République, per diventare un'idea partigiana.

Storicamente, questa dinamica è sfociata nella ricerca, più o meno conflittuale, di un nuovo ordine. Il sistema repubblicano ha incontrato cicliche rivoluzioni istituzionali, spesso coincidenti con la promulgazione di una nuova costituzione formale. Il nome del partito di Macron, *La République En Marche!*, sembra tradurre con esattezza il senso di questa sequenza. La risposta si trova, probabilmente, nella difficoltà di inscrivere su una scala geografica pertinente la sovranità politica francese.

**LIMES** Al mondo c'è solo un'altra potenza che definisce universali i propri valori e la propria missione: gli Stati Uniti d'America. Come vedete il rapporto fra i messianismi francese e americano?

**LOJKINE** L'universalismo imperiale americano è cominciato più tardi rispetto a quello francese, ma è durato più a lungo e rimane ancora molto potente. Sicuramente anche per la sua capacità di essersi presentato spesso in forma di controllo più indiretto e garbato rispetto al colonialismo esplicito. Questo gli ha permesso di essere formalmente compatibile con il principio di indipendenza nazionale, principio che ha goduto di molta forza nel mondo non occidentale del XX secolo. Ma che oggi è in crisi.

In effetti, affermare perentoriamente che l'intera politica estera di Trump manchi di un elementare rispetto nei confronti degli altri Stati sarebbe tralasciare la profonda tensione interna che l'attraversa, espressa dalla tentazione di un interventismo brutale in Siria o in Corea del Nord, dal ridimensionamento della Nato e di vari trattati commerciali. In questo senso, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi nella stessa situazione della Francia dopo la crisi di Suez del 1956.

Ciò che ha reso possibile l'imperialismo americano è probabilmente stata la congiunzione di due altre entità universalistiche: il capitalismo e il cristianesimo. Capitalismo di cui prima Marx e poi Rosa Luxemburg avevano già compreso la tendenza fondamentalmente espansionistica e omogeneizzante. Cristianesimo che, specie nella sua variante protestante, si definisce nel rapporto con l'universale.

Partendo da questa analisi, due domande si pongono immediatamente: per quanto riguarda il piano economico, a cominciare dalla fine dell'alternativa socialista a pretesa universale, l'egemonia capitalistica è realmente ineluttabile? E, sul piano religioso, per quale motivo il cristianesimo dovrebbe avere una posizione privilegiata rispetto all'islam, essendo quest'ultima una religione altrettanto universalistica? ROGER-LACAN La differenza sta già nelle origini dei due universalismi: la Dichiarazione d'indipendenza americana, atto fondatore di uno Stato e del suo ingresso nella modernità politica, e la risposta francese, tredici anni dopo, con la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Mentre la modernità politica francese è caratterizzata sin dall'inizio dall'ambizione universalistica, gli Stati Uniti si sono convertiti all'universalismo soltanto dopo la seconda guerra mondiale. Tale ambizione, dunque, non è intrinseca al loro sistema di valori fondanti, la cui qualità principale - la malleabilità – ha permesso di passare in pochi anni dall'isolazionismo all'universalismo massimamente interventista. È questa stessa malleabilità che ha permesso a Obama e soprattutto a Trump di richiamarsi all'universalismo americano anche quando si sono mossi in senso isolazionista. Questo cambiamento di paradigma

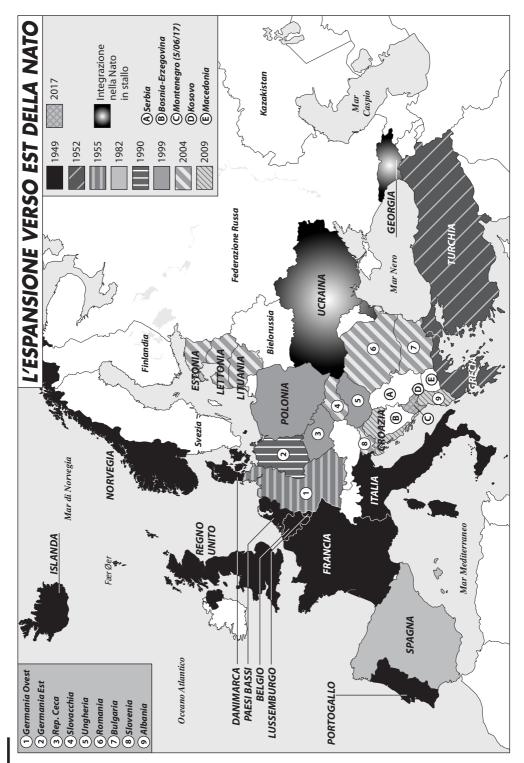

pare molto meno traumatico per gli Stati Uniti che, al contrario della Francia, non lo vivono come una retrocessione.

In Francia, in effetti, l'evocazione mitizzata del passato da parte di tutti i partiti politici scaturisce dal trauma del declino progressivo del paese sulla scena internazionale e dalla messa in discussione da parte delle sue élite delle ambizioni universalistiche. Ben aldilà di ogni considerazione strategica, è proprio questo sentimento di declassamento che sta all'origine del risentimento dei francesi rispetto al progetto globale americano.

**GRESSANI** Da un punto di vista spaziale quasi tutti i regimi politici francesi hanno avuto storicamente un atteggiamento di proiezione verso il resto del mondo rispetto al senso storico della missione universalistica francese. Le grandi figure storiche – Luigi XIV o Napoleone – sono dei conquistatori.

In un contesto caratterizzato dal declino della potenza militare francese, molto relativo su scala europea ma ormai pronunciato su scala mondiale, la ricerca della proiezione (*rayonnement*) può essere ancora trovata nell'attenzione che lo Stato riserva, malgrado certe ristrettezze di bilancio, al *soft power*: la realizzazione del Louvre o della Sorbona di Abu Dhabi, le 266 sedi diplomatiche (solo due in meno della Cina e sette in meno degli Stati Uniti), i 143 Instituts français e le più di 800 sedi dell'Alliance française.

Rispetto alla Francia, i regimi politici statunitensi hanno un atteggiamento di proiezione più recente e, soprattutto, meno essenziale nella definizione della loro missione. Probabilmente anche a causa del carattere oceanico e insulare del continente americano, la missione eccezionalistica degli Stati Uniti vede un'inversione del senso della proiezione. I sette raggi della corona della Statua della libertà, uno per ogni continente, convergono tutti sulla terra americana, apparentemente chiamata, quale isola d'approdo, a salvaguardare la libertà nel mondo.

L'inversione simmetrica del senso del vettore può forse spiegare la volatilità geopolitica trumpiana. Gli Stati Uniti agiscono certamente come un'iperpotenza, bombardando, ad esempio, la Siria il 7 aprile 2017, ma sembrano in realtà sempre più un'isola quando rifiutano di assumere la responsabilità che dovrebbe seguire un atto così clamoroso. Sul versante francese, le ambizioni planetarie di Emmanuel Macron («Make the planet great again») si situano nella continuità del rayonnement.

**LIMES** La coppia franco-tedesca esiste ancora? E se sì a che serve?

**LOJKINE** La coppia franco-tedesca esiste oggi più che mai. Potremmo addirittura supporre che se Mélenchon non è passato al secondo turno, è perché lui stesso non lo voleva, in quanto incompatibile con Merkel. Allo stesso modo, in Germania, se la coalizione tra la CDU e i liberali della FDP non si è fatta, è perché questi ultimi non erano favorevoli all'accoppiata franco-tedesca. Tutto ciò mentre il Regno Unito esce dall'Unione Europea e la Spagna si trova a fronteggiare le sue divisioni interne. Oggi la coppia franco-tedesca è essenzialmente tedesca. Non perché rifletta in particolar modo gli interessi della Germania, visto il ruolo cruciale giocato da Macron. Ma perché incarna la forma post-democratica dell'estremo-centro che si è assestata in Germania con Schröder e con la grande colazione. La coppia fran-

co-tedesca è la proiezione sul piano geopolitico della grande coalizione. Serve lo stesso fine: gestire le controversie interne per evitare qualsiasi tipo di alternativa radicale.

E non dimentichiamo, come mostra Varoufakis nel suo libro *Adults in the Room*, che lo strangolamento di Tsipras si è giocato in Francia, visto che la Germania non si sarebbe mossa da sola.

**ROGER-LACAN** La coppia franco-tedesca è una coppia di vaudeville, nella quale, a turno o contemporaneamente, i due partner cercano un amante o una *maîtresse* facendoli entrare dalla porta o dalla finestra: il Regno Unito, l'Italia o la Spagna per i francesi, gli Stati Uniti o i nuovi arrivati del 2004 per alcuni cancellieri tedeschi. È un matrimonio di interesse che regge perché il peso demografico complessivo di Francia e Germania è di 150 milioni di abitanti, perché le loro economie hanno una notevole importanza nell'Unione Europea e per il fatto che, simbolicamente, tutti quanti amano pensare che la pace fra i due secolari nemici è possibile. Si tratta dunque di una coppia che sta insieme più per difetto che non per un fine preciso. In particolar modo dopo il decennio passato, in cui nessun dirigente francese o tedesco (è ancora troppo presto per pronunciarsi su Emmanuel Macron) ha avuto una vera e propra visione europea. Il fondo l'ha toccato la coppia Merkel-Hollande, assolutamente inesistente.

L'evoluzione della coppia franco-tedesca è impedita dalle culture e dalle tradizioni politiche opposte dei due paesi, dall'incomprensione reciproca che, malgrado la riconciliazione, sussiste. Oltre al fatto che la loro stessa relazione, a causa del rumore mediatico che suscita, impedisce qualsiasi tipo di riflessione profonda sul nuovo orientamento da dare all'Unione Europea.

**GRESSANI** La risposta un po' semplicistica a questa domanda consisterebbe nel vedere in Macron il viso e nella Germania la struttura del nuovo potere europeo. Per molti versi il nuovo presidente della Repubblica francese rappresenta un partner ideale per la Germania. La sua conoscenza dell'alta amministrazione e del sistema bancario spiegano il tentativo, accolto favorevolmente dai tedeschi, di riforma dello Stato francese. Raramente gli scambi tra i due paesi sono stati così favorevoli e fruttuosi. Secondo Shahin Vallée, consigliere economico di Macron e Soros, il famoso discorso alla Sorbona era in gran parte un appello diretto ai tedeschi perché rifiutassero una coalizione non europeista.

Nei prossimi mesi, però, la vita di coppia potrebbe rivelarsi meno idilliaca. La profonda ambizione politica di Macron lo porterà a risvegliare delle rivalità fondamentali con l'ordine politico e geopolitico tedesco, proprio su scala europea. È difficile immaginarsi una perpetuazione dell'innamoramento franco-tedesco se nelle prossime elezioni europee En Marche! dovesse riuscire ad assorbire una parte delle forze del Partito popolare europeo (Ppe). L'avvicinamento di Macron a Trump, d'altra parte, sembra avere una funzione anti-Merkel. Il che ci riporta allo scopo della coppia franco-tedesca. Per molte ragioni, anche storiche, la Germania ha finito per dare una forma particolare all'esercizio della sua potenza, per dirla in

modo un po' schematico, preferendo la regola e il diritto alla politica. Cercando di neutralizzare, nei trattati e nei parametri, una forma di dominio in gran parte dovuto - come spiega Thomas Piketty nella nostra rivista online Le Grand Continent alla nuova geografia economica dell'Europa centrale. Senza una Francia latina e mediterranea, il senso europeo della relazione franco-tedesca viene meno.

LIMES Nell'ambito di una difesa europea, la Francia dovrebbe condividere il suo arsenale nucleare con la Germania e con gli altri paesi Ue?

**LOJKINE** È effettivamente possibile immaginare che la Francia trasferisca il suo arsenale nucleare ad un ente politico propriamente europeo. In analogia alla questione federale, l'elemento determinante dovrebbe essere l'ideazione di una precisa struttura istituzionale: chi può premere il bottone e come scegliere tale persona? E anche: dove sarebbero custodite le testate? Personalmente, non sarei molto rassicurato e fossero trasferite nell'attuale Polonia, in Ungheria o nei paesi baltici, dove assistiamo alla crescita di forti sentimenti antirussi.

Nonostante ciò, mi pare che la questione nucleare non giochi un ruolo particolarmente cruciale per quel che riguarda la difesa europea. Effettivamente il nucleare sembra essere diventato un mezzo per i paesi messi al bando dalla diplomazia, come la Corea del Nord o l'Iran, di conquistarsi un certo rispetto internazionale. Ma è anche vero che la situazione potrebbe cambiare nuovamente.

ROGER-LACAN Nel momento presente, assolutamente no. L'arsenale nucleare rappresenta oggi, per una Francia assai indebolita sul piano militare e diplomatico, l'ultimo dei suoi gioielli, l'unica ragione per la quale è occasionalmente ascoltata dalle grandi potenze.

Nel futuro, si tratterà di una questione estremamente marginale. Bisognerebbe innanzitutto capire in cosa consisterebbe la difesa europea: la socializzazione dei mezzi, delle truppe, della ricerca e sviluppo? Attualmente, la Germania non sembra particolarmente propensa a sviluppare il suo potenziale militare, almeno non più di quanto ha fatto dagli anni Novanta in poi. E gli altri paesi europei non hanno né i mezzi né la dimensione sufficiente per poter rilanciare il famoso progetto di difesa europea. In più gli accordi franco-britannici di Lancaster House, confermati nonostante il Brexit, lasciano presagire un perseguimento della secolare entente cordiale, sotto altro nome.

GRESSANI La dottrina Nato del nuclear sharing dà oggi accesso alla Germania, all'Italia, al Belgio, ai Paesi Bassi e persino alla Turchia ad una parte dell'arsenale nucleare statunitense. La Francia e il Regno Unito hanno sempre rifiutato di condividere il loro arsenale, molto più limitato.

La necessità di una condivisione dell'arsenale diventa dunque di basilare importanza soltanto nell'ottica della costituzione di una difesa europea, ma meno urgente da un punto di vista puramente strategico. Questo paradosso deve essere affrontato. Come sostiene in una bella intervista concessa al *Grand continent* il direttore del Centro d'analisi e di previsione strategica del Quai d'Orsay, Justin Vaïsse: «La Nato ha dato un contributo essenziale alla difesa del territorio europeo ed è stata, al contempo, il migliore vaccino contro una difesa europea». Anche nel periodo di 103 instabilità della Nato causato dalla presidenza Trump, non sembra possibile venire a capo di questo paradosso senza prima affrontare una ridefinizione più ampia dell'ordine internazionale e un aggiornamento delle alleanze. La Francia potrebbe essere all'origine di questo movimento, grazie alla sua straordinaria capacità di proiezione e all'ambizione smisurata della sua attuale dirigenza.

LIMES Quali sono i vettori della potenza francese?

**LOJKINE** La Francia ha rinunciato al modello gollista della sovranità nel 1983, con la svolta rigorista di Mitterrand in nome del rispetto delle regole europee. Da allora, due schieramenti si dividono sulla strategia di potenza della Francia. Il primo raccoglie coloro che rimangono tenacemente attaccati al vecchio modello, dai più ritenuto obsoleto. Una posizione residuale particolarmente tangibile in Africa, soprattutto se si guarda al classico ricorso al colpo di Stato, come quello che sarebbe stato orchestrato nel 2011 in Costa d'Avorio. Tale visione della potenza si fonda dunque sul classico complesso militare-industriale. L'altro versante passa invece dall'Unione Europea e, in particolar modo, dalla coppia franco-tedesca. In questo progetto Macron sembra giocare un ruolo da protagonista. Malgrado ciò, questa strategia geopolitica che si presenta come consensuale non sembra a tutt'oggi risolvere né i problemi dell'Europa del Sud né quelli dell'Europa dell'Est.

**ROGER-LACAN** I vettori più evidenti della politica estera francese sono costituiti dalla sua diplomazia, caratterizzata da una straordinaria rete di ambasciate e dal seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu, collegati al sistema di difesa, sebbene quest'ultimo sia infragilito dalla moltiplicazione delle operazioni esterne. Inoltre, ci appoggiamo su una vera, radicata solidità istituzionale, che rende il paese amministrabile, aldilà della sua governabilità, e che limita le incertezze relative alle campagne elettorali.

Ma tali vettori non sono, in realtà, al servizio di alcuna potenza, data l'assenza di un disegno politico e geopolitico.

Durante la guerra fredda, perlomeno, la potenza francese utilizzava i suoi mezzi per segnalare la sua indipendenza, peraltro relativa, tra i due blocchi. Ma in seguito diventa sempre più arduo comprendere che cosa veramente voglia la Francia. Lo testimoniano sia l'ossessione degli uomini politici francesi per i modelli stranieri (tedesco, scandinavo, anglosassone), sia l'efficacia elettorale di qualunque discorso volto al paragone tra un presente deplorevole e un passato glorioso che élite traditrici avrebbero cancellato.

**GRESSANI** Un vettore è composto da una magnitudine, una direzione e un verso rispetto a un altro vettore o sistema di vettori. Il modulo della potenza francese resta importante. Economicamente, militarmente e politicamente la Francia è una potenza medio-alta. Eppure, in quanto attore geopolitico, la Francia è in chiara regressione rispetto al passato. Ne sono una prova i numerosi libri di successo che trattano temi legati alla decadenza (*Le suicide français*, *Décadence...*).

In geopolitica, il senso del vettore è più importante della sua magnitudine. Una potenza medio-bassa in espansione avrà infinitamente più forza di una potenza medio-alta in regressione.

Forse è per cercare una direzione positiva che ormai il neonazionalismo francese si definisce in gran parte su scala europea, come civiltà bianca, cristiana, parzialmente xenofoba e islamofoba. E forse è per questo che Macron ha dichiarato durante il suo viaggio cinese, senza troppe consultazioni con gli alleati, *Europe is back*». Il vettore della potenza francese sembra ormai inevitabilmente passare per la sua articolazione con la potenza europea.

LIMES A che cosa vi serve, se vi serve, l'Italia?

**LOJKINE** Non voglio esprimermi su un paese su cui sono poco informato. Mi accontenterò di un solo commento: se messe insieme, l'Italia e la Spagna hanno un peso economico equivalente a quello della Germania. Come all'epoca di Machiavelli, ciò che probabilmente manca a questi Stati per cambiare le carte in tavola è la loro unità interna. In Spagna, tra lo Stato centrale e la Catalogna. In Italia, tra Nord e Sud, tra immigrati e italiani.

**ROGER-LACAN** Al giorno d'oggi l'Italia non serve a granché. Mal conosciuta, serve al massimo da facile spauracchio ai media che possono così rassicurarsi e rassicurare i propri lettori sul fatto che la nostra situazione politica potrebbe andare peggio. È uno spreco gigantesco: sia la storia di questi due paesi, sia la prossimità delle loro lingue, sia il fascino culturale che hanno a lungo esercitato reciprocamente l'uno verso l'altro dovrebbero pesare in favore di un riavvicinamento all'interno dell'Unione Europea.

Mentre i paesi nordici si allineano nella loro stragrande maggioranza sulle posizioni tedesche, specie in campo economico, l'incapacità dei paesi latini (Francia, Italia, Spagna e Portogallo) di intendersi e sostenersi è particolarmente frustrante. La loro priorità dovrebbe essere quella di ritrovare un certo margine economico ed una certa autonomia geopolitica. Ciò testimonia dell'immaturità delle élite politiche che preferiscono corteggiare la Germania in modo dispersivo invece di creare un blocco coeso nelle negoziazioni brussellesi.

Invece di non servire a nulla, al di là di un'esile diplomazia culturale, la Francia e l'Italia potrebbero servirsi reciprocamente facendo sentire una voce fuori dal coro europeo.

**GRESSANI** Il paradosso dell'abbondanza italiano è causato, innanzitutto, dalla principale risorsa del Belpaese: la posizione geografica. L'Italia è il porto di attracco o la portaerei del Mediterraneo. In un modo un po' meccanicistico e quindi approssimativamente, si potrebbe sostenere che la causa principale della sua centralità, con l'impero romano, e della sua successiva costante difficoltà ad emergere come regime politico unitario e autonomo venga da una sorta di regolarità geografica. Chi controlla l'Italia, controlla il Mediterraneo, chi controlla il Mediterraneo controlla l'accesso all'Africa e all'Asia intermedia.

Ma se l'Italia serve a controllare il Mediterraneo, si tratta di chiedersi a che cosa serva il Mediterraneo. La risposta alle principali crisi che tormentano l'Europa (immigrazione, economia, fine dello Stato nazionale e instabilità geopolitica) potrebbe trovarsi nella capacità di interpretare il ruolo del mare europeo.



## TUTTE LE SPIE DEL PRESIDENTE

di *Luca Mainoldi* 

Dietro i sipari della Quinta Repubblica si dipana la storia dei servizi segreti francesi spesso in concorrenza con gli 'alleati' americani e britannici. L'evoluzione delle strutture e il loro uso diretto dagli inquilini dell'Eliseo, da de Gaulle a Macron.

1. PRESIDENTI FRANCESI SI SONO SEMPRE SERVITI dell'intelligence nazionale, in particolare del servizio estero (Sdece, ribattezzato Dgse nel 1982), anche se la maggior parte di loro ne ha diffidato, tanto da far spesso ricorso a consiglieri per interfacciarsi con i suoi vertici. Non è però infrequente che ai servizi segreti vengano richieste operazioni nelle quali all'interesse della Francia si unisce quello personale del presidente di turno. È il caso della deposizione dell'«imperatore» centrafricano Jean-Bedel Bokassa, nel 1979, che disponeva di materiali compromettenti sul presidente Valéry Giscard d'Estaing, o dell'eliminazione del leader libico Gheddafi nel 2011, che aveva minacciato di rendere pubblici i suoi finanziamenti alla campagna elettorale di Nicolas Sarkozy.

Lo stesso de Gaulle, che pure doveva molto al suo organismo di spionaggio creato nell'esilio londinese per accreditarsi presso gli angloamericani durante la seconda guerra mondiale<sup>1</sup>, una volta giunto al potere nel maggio 1958 prese le distanze dai servizi, facendoli gestire da Jacques Foccart. Organizzatore dell'apparato ufficiale del partito gollista (Rassemblement du peuple français, Rpf), ma soprattutto di quello clandestino e parallelo alle istituzioni ufficiali della Repubblica, Foccart era noto come «il *patron* fuori gerarchia». Personalità dominante avvolta nell'ombra, Foccart gestì la politica africana della Francia e sovraintese agli apparati statali, in particolare modo lo Sdece, del quale era un ufficiale di riserva dell'11<sup>e</sup> Choc, unità speciale segreta di paracadutisti.

Per proteggere de Gaulle nel corso delle vicende convulse della guerra di Algeria furono create delle reti parallele con ramificazioni all'interno degli stessi ap-

<sup>1.</sup> In sigla, Bcra (Bureau central de renseignement et d'action). Cfr. C. Faure, Aux Services de la République, du BCRA à la DGSE, Paris 2004, Fayard.

parati statali. Erano i cosiddetti *barbouzes* (barbe finte) che condussero una lotta senza quartiere contro l'Oas (Organisation de l'armée secrète), gli ultras dell'Algérie Française. La maggior parte dei *barbouzes* erano inquadrati nel Sac (Service d'action civique), vera e propria polizia parallela controllata da Foccart. Per agire nelle ex colonie Foccart si appoggiava a diverse articolazioni dello Sdece. Ad esempio, la base Bison installata a Parigi presso gli Invalides, a pochi metri dalla tomba di Napoleone, famosa per offrire «dame di compagnia» ai leader africani in visita a scopo di compromissione e ricatto oppure per raccogliere confidenze da letto. Ai servizi ufficiali si aggiungevano alcune reti informali composte da *barbouzes* e da *bonorables correspondants*, agenti arruolati su base volontaria, tra cui funzionari e personale della compagnia aerea Uta. Si trattava dei cosiddetti *réseaux Foccart*, dei quali facevano parte quasi tutti i capi di Stato delle ex colonie africane della Francia. A questi organismi si aggiungerà in seguito il servizio di sicurezza della compagnia petrolifera Elf (assorbita dalla Total nel 2000), diretto per un certo tempo dall'ex capo delle operazioni africane dello Sdece, Maurice Robert.

In Africa i servizi gollisti si scontrarono non solo con quelli sovietici, cecoslovacchi, tedesco-orientali, cinesi e cubani (si ricordi l'avventura di Che Guevara nell'ex Congo belga), affiancati dai loro alleati egiziani e algerini, ma anche con quelli americani, che cercarono di scalzare la Francia dal suo *pré carré*.

Lo scontro tra francesi e anglo-americani in Africa si esplicitò anche in guerre aperte. La secessione del Katanga nel 1960-63, avviata su iniziativa dell'ex colonizzatore belga, fu supportata soprattutto dalla Francia, che si servì di mercenari inquadrati dal famoso Bob Denard, il «corsaro della Repubblica», protagonista di innumerevoli golpe, tentati golpe e operazioni di assistenza a guerriglieri o a dittatori in diverse zone africane. Il tentativo secessionista della regione congolese ricca di rame e cobalto venne respinto grazie ai caschi blu dell'Onu, intervenuti con l'avallo di Washington. Dopo aver contribuito all'uccisione del leader congolese Lumumba, il governo statunitense individuò in Mobutu, su segnalazione dei servizi belgi, l'uomo cui subappaltare il Congo unito.

Ancora più grave fu il tentativo secessionista della regione nigeriana ricca di petrolio del Biafra (1967-70), sostenuta dalla Francia, dal Portogallo e da alcuni paesi africani legati a Parigi. La Gran Bretagna, appoggiata da Washington, non esitò a inviare aiuti militari al governo dell'ex colonia, che e sua volta riceveva assistenza militare dall'Unione Sovietica. Situazione paradossale, dove due alleati formali, Francia e Gran Bretagna, si trovarono su barricate opposte, con la seconda alleata di fatto del nemico comune, l'Urss.

Dopo l'uscita della Francia dal comando integrato della Nato decisa da de Gaulle nel 1966, che determinò lo spostamento della sede dell'Alleanza da Parigi a Bruxelles, e la guerra contro il dollaro avviata dal Generale con la continua richiesta di convertire in oro i dollari della riserva francese, tra il 1967 e il 1968 alcuni settori della Cia promossero una campagna mediatica per colpire Foccart. Per que-

sto fecero leva sulle rivelazioni di un transfuga del Kgb, Anatolij Golicyn, secondo il quale lo spionaggio sovietico disponeva di numerose talpe in Occidente e in particolare in Francia<sup>2</sup>.

Lo Sdece venne mantenuto a distanza dalla Cia che preferiva rapportarsi con la Direction de la surveillance du territoire (Dst), il controspionaggio, favorita dalla solida reputazione anticomunista. Tanto più che nel 1964 il Government Communications Headquarters (Gchq) britannico scoprì che i francesi avevano posto sotto controllo il sistema messo a punto dalla National Security Agency (Nsa) statunitense per gestire lo scambio informativo tra Washington, Londra e Parigi. Lo Sdece, che aveva aderito nel 1948 come terza parte all'accordo bilaterale di spionaggio Ukusa, venne escluso dall'intesa dagli alleati anglo-americani.

Il servizio per l'estero rimase inoltre vittima di alcuni scandali in patria. Alcuni agenti dello Sdece furono coinvolti nella scomparsa dell'oppositore marocchino Mehdi Ben Barka, avvenuta a Parigi nel 1965 ad opera dei servizi di Rabat, con il concorso del Mossad. Lo scandalo allontanò ancora di più lo Sdece dai vertici formali del potere, tanto che fu trasferito dalle dipendenze del primo ministro a quelle del ministro della Difesa.

2. Nel 1968, durante il tramonto di de Gaulle, agenti della base Bison, collusi con il Service d'action civique, montarono uno scandalo mediatico per colpire il delfino del presidente, Georges Pompidou, considerato troppo vicino agli americani, facendo circolare foto truccate compromettenti sulla moglie, Claude Pompidou.

Con l'arrivo alla presidenza di Pompidou, nel 1969, si aprì una partita complessa volta a indebolire la base finanziaria dei gollisti puri e duri e a trasferire lo Sdece nelle mani di una personalità fedele al nuovo capo dello Stato. Il filo conduttore di queste manovre era la lotta alla droga. Nel 1971, nel New Jersey venne arrestato Roger Delouette con 44,5 kg di eroina. Il francese dichiarò di essere in missione per conto di un certo colonnello Fournier dello Sdece, che lo aveva incaricato di consegnare la droga al rappresentante del servizio in Canada. Scoppiò uno scandalo. Il colonnello Paul Ferrer, vero nome di Fourier, verrà dichiarato innocente solo due anni dopo. Nel frattempo lo Sdece subì le conseguenze dello scandalo. Alla fine si scoprì che Delouette, che era stato un collaboratore del servizio, doveva consegnare l'eroina a Claude Pastou, appartenente alla banda di Auguste Ri-

<sup>2.</sup> Nel 1968 esce il romanzo *Topaz*, nel quale il vero ex ufficiale del collegamento dello Sdece a Washington, Philippe Thyraud de Vosjoli, scopre che un personaggio fittizio, ricalcato su Foccart, è un agente sovietico. De Vosjoli nel 1968 rilascia interviste nelle quali rilancia le accuse contro Foccart. Dal romanzo *Topaz* nel 1969 Alfred Hitchcock trarrà l'omonimo film, nel quale la talpa sovietica all'Eliseo, interpretata da Michel Piccoli, si uccide. A distanza di pochi anni, nel 1973, i francesi rispondono con il film *Il serpente*, nel quale il presunto transfuga, interpretato da Yul Brynner, si rivela essere un triplogiochista, inviato da Mosca per destabilizzare i servizi occidentali. Agli occhi degli americani de Vosjoli ha avuto tra l'altro il merito di essere stato il primo a segnalare alla Cia la presenza di rampe di lancio missilistiche sovietiche a Cuba, dove aveva creato una propria rete informativa, e di essersi opposto alle richieste di Parigi di carpire alcuni segreti delle armi nucleari americane.

cord, uno dei capi della French Connection, le associazioni criminali corse che all'epoca dominavano il commercio internazionale di eroina grazie soprattutto alle capacità dei laboratori installati a Marsiglia, dove la materia base veniva trasformate in eroina n. 4, la più pura. I marsigliesi erano la fonte principale di finanziamento delle reti golliste e in particolare del Sac. La guerra alla droga lanciata dall'amministrazione Nixon aveva lo scopo, tra l'altro, di distruggere la French Connection, in modo da prosciugare le finanze dei nemici interni di Pompidou<sup>3</sup>. Un'operazione perfettamente riuscita, perché intorno alla metà degli anni Settanta ci fu il passaggio del controllo del traffico internazionale dell'eroina dai corsi alla mafia siciliana, con lo spostamento delle raffinerie da Marsiglia alla Sicilia. Il Sac, seppure depotenziato, continuerà a esistere, svolgendo persino azioni di supporto clandestino ai maroniti all'inizio della guerra civile libanese nel 1975, per essere infine sciolto da Mitterrand nel 1982.

Pompidou ne uscì rafforzato, tanto che mise alla testa dello Sdece un uomo gradito agli americani, il conte Alexandre de Marenches che grazie alla perfetta conoscenza dell'inglese era stato ufficiale di collegamento con le truppe americane durante la campagna d'Italia. Pompidou, ex alto funzionario della Banca Rothschild (come Macron) che preferiva affidarsi alle informazioni recepite nei circuiti dell'alta finanza che alle relazioni dei servizi, delegò a de Marenches la riorganizzazione dello Sdece, con la raccomandazione di fare pulizia degli elementi a lui ostili. Il conte effettuò una vera e propria purga licenziando diversi funzionari e riallacciando i rapporti con americani e inglesi. De Marenches fu confermato al suo posto da Giscard d'Estaing, esponente della destra non gollista eletto presidente dopo la prematura scomparsa di Pompidou, nel 1974. Il conte potenziò lo Sdece in Asia e creò il Safari Club, formato dai servizi segreti di Iran (dello scià), Arabia Saudita, Egitto e Marocco, con il supporto esterno di Cia e Mossad, per bloccare l'avanzata comunista in Africa, dopo che le ex colonie portoghesi Angola e Mozambico erano finite in mano a movimenti marxisti. Il Safari Club rispondeva all'esigenza di sopperire alla crisi della Cia, che alla metà degli anni Settanta era stata travolta da scandali che ne avevano limitato la capacità di azione. Nel 1980 i servizi di Parigi, in collaborazione con quelli egiziani e americani, organizzarono almeno due tentativi di golpe contro Gheddafi. Nel 1981 l'arrivo di Mitterrand al potere e la formazione di un governo che includeva ministri comunisti determinarono le dimissioni di de Marenches, non prima però di aver aperto nel 1980 una stazione dello Sdece in Pakistan, da dove nel corso degli anni i francesi forniranno aiuti ai mujābidīn di Ahmad Shah Massud e di Amin Wardak, alcuni dei quali verranno addestrati in una base del Service action (Sa) in Francia.

Anche l'amministrazione Reagan guardava con sospetto alla svolta socialista in Francia, tanto più che con i due presidenti precedenti Washington aveva avviato

segretamente uno scambio tecnologico per potenziare la *force de frappe*. Per accreditarsi presso Washington Mitterrand sfruttò l'eccellente colpo spionistico effettuato dal controspionaggio (Dst), che aveva reclutato a Mosca un'importante talpa, dal nome in codice Farewell – al secolo Vladimir Ippolitovič Vetrov, un tenente colonello del direttorato T della prima direzione centrale del Kgb – incaricata dello spionaggio scientifico-tecnologico in Occidente. La Dst si era guardata bene dal riferire al presidente uscente il reclutamento della talpa, per paura che la notizia venisse sfruttata a scopi elettorali. Mitterrand, messo a conoscenza del fatto, informò Reagan nel corso del loro primo incontro. Di comune accordo fu deciso che Cia e Dst sfruttassero insieme la fonte. Nel giro di pochi anni furono smantellate diverse reti del Kgb mentre altre vennero infiltrate permettendo alla Cia di intossicare i ricercatori sovietici con dati falsi e componenti tecnologiche difettose come quelle che provocarono l'esplosione del gasdotto sovietico in Siberia nel 1982.

Grazie a Farewell Mitterrand riuscì ad accreditarsi presso l'amministrazione americana. La Dst, che era nel mirino dei socialisti da anni, si salvò e anzi incrementò la sua attività all'estero, a scapito dei rivali dello Sdece, grazie anche al reclutamento del generale Philippe Rondot, grande esperto del Medio Oriente 4, espulso anni prima dallo Sdece. Quest'ultimo invece subì una mutazione di nome, diventando la Direction générale de la sécurité extérieure (Dgse), e una rotazione del personale, sotto la guida del tecnocrate Pierre Marion. Uno dei pochi meriti di quest'ultimo fu la creazione del Club Med, contraltare dell'ormai defunto Safari Club, che riunì in uno scambio informativo i servizi di Francia, Italia, Spagna, Marocco e Tunisia<sup>5</sup>. La creazione del Club Med rispondeva all'esigenza di intensificare il controllo sulla Libia, non a caso coinvolgendo l'Italia, nel momento in cui i francesi contrastavano le ambizioni libiche sul Ciad, dove la Dgse non disdegnava di collaborare con la Cia nell'appoggiare il presidente Hissène Habré. Nel 1990, quando quest'ultimo permise alla Cia di addestrare una forza di duemila ex soldati libici prigionieri sotto la guida di Halifa Haftar per marciare su Tripoli, senza avvertire Parigi, il servizio francese non esitò ad allearsi temporaneamente con Gheddafi per rovesciare l'ex protetto e mettere al potere l'attuale presidente Idriss Déby. Il quale arrivò a N'Djamena grazie a mezzi forniti dai libici, accompagnato da un agente francese, senza che le truppe di Parigi in Ciad intervenissero. Haftar diventerà anni dopo il referente dei servizi francesi nella Libia post-Gheddafi, in opposizione al governo di Tripoli appoggiato, tra l'altro, da Roma.

Il presidente socialista proseguì la politica africana dei suoi predecessori, nonostante le solenni promesse alla conferenza Nord-Sud dell'ottobre 1981 in Messico.

<sup>4.</sup> A lui si dovette la cattura di Carlos in Sudan nel 1994.

<sup>5</sup> L'Algeria rifiutò di farne parte per via della presenza marocchina. Inoltre i contatti con i servizi algerini erano mantenuti dalla Dst al posto della Dgse, fatto che si rivelò importante nel corso degli anni Novanta con gli attentati sul suolo francese commessi dal Gia algerino. La Dst, che dipendeva fortemente dalla collaborazione dei servizi algerini, potrebbe essere stata vittima di un'intossicazione da parte di questi ultimi che manipolavano i terroristi per fare pressione su Parigi.

L'azione terzomondista francese restò riservata all'America Latina, *backyard* americano, mentre nel *pré carré* africano della Francia prevalse lo status quo. Mitterrand si rivelò propenso a utilizzare la Dgse in operazioni clandestine non solo in Africa ma anche in Medio Oriente per vendicare la morte dell'ambasciatore francese in Libano, Louis Delamare, ucciso nel 1981 dai servizi siriani, e quella di una quarantina di soldati francesi nell'attentato alla loro caserma a Beirut nel 1983. «Non abbiamo mai lavorato tanto come sotto Mitterrand», rivelerà un ex membro della Dgse.

Ma nel 1985 la Dgse rimase invischiata nell'*affaire* Rainbow Warrior, dal nome dell'imbarcazione di Greenpeace utilizzata per protestare contro gli esperimenti nucleari francesi in Polinesia, affondata in un porto neozelandese dai servizi di Parigi. Lo scandalo costrinse alle dimissioni il ministro della Difesa Charles Hernu e determinò una riorganizzazione e un potenziamento del Sa, al quale tutti i governi di Parigi affidavano da anni operazioni definite Arma (sabotaggi) e Homo (omicidi). Tanto più che continuava la guerra segreta con gli iraniani in Libano, dove alcuni cittadini francesi vengono rapiti da milizie filo-iraniane. La loro liberazione diventò oggetto di una guerra interna al momento della prima coabitazione (metà anni Ottanta) tra il presidente socialista e il premier gollista Jacques Chirac, nella quale oltre ai servizi ufficiali furono utilizzati canali paralleli.

Mitterrand fece spesso ricorso a reti parallele, in particolare alla cosidddetta Cellula dell'Eliseo, guidata dall'ex comandante del Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (Gign), Christian Prouteau, che si era reso protagonista di alcuni scandali, tra i quali intercettazioni illegali a danni di personalità pubbliche. Alcuni degli appartenenti alla Cellula riappariranno negli anni Novanta in Africa, alla testa di società di consulenza di sicurezza, che prenderanno gradualmente il posto dei vecchi mercenari alla Bob Denard, ormai superati in un mondo dominato dai *contractors* anglo-americani. Tra questi c'era Paul Barril, divenuto consulente del presidente del Ruanda, Juvénal Habyarimana, ucciso il 6 aprile 1994 nell'abbattimento del suo aereo sui cieli di Kigali. Il 7 aprile fu trovato morto con un colpo di pistola in testa in un ufficio dell'Eliseo François de Grossouvre, l'eminenza grigia di Mitterrand, che per un certo tempo aveva gestito le sue operazioni parallele più delicate in Africa e altrove <sup>6</sup>. Barril era uno dei suoi referenti. La sua morte a ventiquattr'ore dall'abbattimento dell'aereo di Habyarimana, rapidamente archiviata come suicidio, resta un mistero.

La morte del presidente del Ruanda farà da detonatore ai massacri commessi nei confronti dei tutsi dalle milizie hutu, che avrebbero ricevuto l'appoggio di Barril e soci. Versione contestata in Francia da chi invece vede nella tragedia ruandese e nella seguente caduta di Mobutu nel vicino Zaire un nuovo capitolo dello scontro tra Parigi e le potenze anglo-americane in Africa<sup>7</sup>. La caduta del vecchio e malato

<sup>6.</sup> Un certo ruolo lo avrebbe avuto anche nelle vicende italiane. Cfr. S. de Prospo, R. Priore, *Chi manovrava le Brigate Rosse?*, Firenze 2011, Ponte alle Grazie.

Mobutu, ad opera delle milizie di Kabila padre partite dal Ruanda in mano al Fronte di liberazione ruandese fu un colpo duro per la Francia. Negli anni Ottanta Mobutu si era infatti avvicinato a Parigi e l'ex colonia belga era entrata di fatto nel *pré carré* francese. Jacques Chirac, al potere dal 1995, aveva richiamato in servizio Foccart, che aveva messo insieme gruppi di mercenari per puntellare Mobutu, però costretto alla fuga in Marocco. Sia Mobutu che Foccart moriranno poco dopo.

Chirac ereditò da Mitterrand un'intelligence potenziata. La guerra del Golfo del 1991 aveva infatti messo in luce le carenze della Dgse in campo militare. Venne quindi formata la Direction du renseignement militaire (Drm), fondendo i servizi informativi delle tre Forze armate, oltre che il Commandement des opérations spéciales (Cos). La Dgse potenziò le proprie capacità elettroniche, in parte condivise con il Bundesnachrichtendienst (BND) tedesco. E la Francia si dotò di satelliti spia Helios, fortemente voluti da Mitterrand, punto sul vivo quando l'alto ufficiale americano incaricato di mostrargli le foto satellitari delle truppe irachene durante l'invasione del Kuwait non permise al presidente francese di tenersele.

Grazie ai nuovi mezzi dell'intelligence nazionale, Chirac poté controbattere alle argomentazioni americane sul riarmo iracheno sia in occasione dell'operazione Desert Fox, nel 1998, sia soprattutto nel braccio di ferro provocato dalla decisione di George W. Bush di invadere l'Iraq, nel 2003. La posizione francese creò una frattura con l'amministrazione americana. Per cercare di riallacciare i fili con Washington, Chirac ordinò alla Dgse di intensificare la collaborazione antiterrorismo con le controparti anglosassoni. Così già nel pieno della crisi tra i due paesi, alla fine del 2002, fu creata a Parigi, nei vecchi locali della base Bison, la Alliance Base, centro di coordinamento antiterrorismo cui partecipavano americani, francesi, britannici, canadesi, australiani e tedeschi. Spagnoli e italiani ne erano esclusi. Alliance Base verrà chiusa da Obama nel gennaio 2009.

3. Nicolas Sarkozy, eletto nel 2007, aveva un approccio tecnocratico al mondo dell'intelligence, apparentemente lontano dai sospetti che nutrivano i suoi predecessori, nonostante il suo primo mentore politico fosse stato Achille Peretti, agente segreto corso animatore della rete Ajax durante la resistenza. Sarkozy mise fine alla finzione per cui si pretendeva che i servizi rispondessero al governo (e in particolare ai ministri dell'Interno e della Difesa), quando erano sempre stati strumenti del presidente. La riforma da lui adottata portò alla creazione di un coordinatore nazionale dell'intelligence presso la presidenza. L'indirizzo politico fu dato dalla Coordination nationale du renseignement (Cnr).

François Hollande riformò in parte la struttura ereditata dal predecessore <sup>8</sup> e utilizzò estesamente il Sa e le forze speciali militari per dare la caccia ai jihadisti nel Sahel e in Medio Oriente, soprattutto dopo i drammatici attentati del 2015.

<sup>8.</sup> Su quel che concerne le due riforme si rimanda a L. Mainoldi, «Nel labirinto delle spie francesi», *Limes*, «La strategia della paura», n. 11/2015.

Macron ha poi aggiunto il Centre national de contre-terrorisme (Cnct), guidato dal coordinatore dell'intelligence, incaricato della guida strategica dei servizi nella lotta al terrorismo. «Mettere il Cnct sotto l'autorità della presidenza della Repubblica è un rischio grave», avverte però l'esperto d'intelligence Alain Rodier. Il quale ricorda che i presidenti precedenti hanno sempre utilizzato dei *fusibili* per ordinare ai servizi azioni illegali, in modo che, in caso di incidenti, la persona del capo dello Stato venisse salvaguardata.

Macron dispone di uno strumento per l'azione esterna i cui punti di forza sono una rete di spionaggio elettronico estesa a tutto il mondo, ribattezzata Franchelon, che si appoggia anche sull'accesso diretto o indiretto ai cavi a fibra ottica che arrivano in Francia o che sono posseduti o partecipati da società francesi, oltre alle filiali estere, soprattutto in Africa, degli operatori mobili francesi <sup>9</sup>. Nel Mediterraneo, Marsiglia fa concorrenza alla Sicilia per i punti di accesso dei cavi che collegano l'Europa al Medio Oriente, all'Africa e all'Asia. In questo campo la Dgse mantiene rapporti con l'Nsa americana e il Gchq inglese, ma anche con il BND tedesco. La Francia dispone di satelliti ottici ma deve appoggiarsi a tedeschi e italiani per i satelliti radar (sistemi SAr Lupe e Cosmo-Skymed) <sup>10</sup>. Parigi dispone inoltre di una limitata capacità Elint satellitare e di strumenti per il controllo dei satelliti in orbita. Nel campo del ciberspionaggio la Francia si trova nella parte medioalta della classifica.

Il principale punto di forza di un sistema di intelligence sono però uomini e donne competenti. Non è forse un caso che Macron abbia posto due chiracchiani di ferro a capo del Cnct e della Dgse, rispettivamente l'ex capo del controspionaggio Pierre de Bousquet de Florian e il diplomatico esperto di Medio Oriente Bernard Émié.

<sup>9.</sup> Compagnie aeree come l'Uta e l'Air France hanno almeno in passato collaborato con l'intelligence nazionale. Negli anni Novanta la Cia avvertiva i businessmen americani della presenza di microspie nella business class di Air France.

<sup>10.</sup> Italiani e tedeschi si stanno dotando di satelliti ottici nazionali per non dipendere da quelli francesi.



## Parte II con CHI, CONTRO CHI (e NOI?)



## L'EUROPA SOVRANA SECONDO MACRON

di Fabrizio MARONTA

La 'rifondazione' dell'Unione Europea tratteggiata dal presidente francese alla Sorbona proietta su scala comunitaria l'idea di sé della République. Ma la Germania e i nordici rifiutano la messa in comune delle politiche economiche e dei debiti.

1. « EUROPA È UN'IDEA REALIZZATA ATTRAVERSO i secoli da pionieri, da rivoluzionari. (...) Sta a noi farla rivivere, renderla più forte. La sola via che ci rimane è la rifondazione dell'Europa» <sup>1</sup>. Così Emmanuel Macron a settembre dell'anno scorso, quando nella maestosa aula magna della Sorbona delineò il suo programma di «rifondazione» dell'Unione Europea.

Sei le *clés* (chiavi) con cui aprire la nuova èra comunitaria: sicurezza, difesa, politica estera, ambiente, nuove tecnologie e moneta unica. Di queste, le prime tre e l'ultima rappresentano i pilastri della visione di Macron. La loro mera elencazione espone il paradosso in cui si trova attualmente l'Unione: i singoli Stati membri, da soli, sono spesso troppo deboli per affrontare efficacemente le sfide poste dall'odierna realtà interna e internazionale nell'ambito della finanza, dell'economia, dell'ambiente, dell'immigrazione e della difesa. Tuttavia, nella sua forma attuale l'Ue non è in grado di compensare tale inefficacia, in quanto la sua forza è sovente inferiore alla somma delle sue parti (gli Stati stessi).

L'euro nasce e resta una moneta politicamente acefala, in quanto non trova corrispondenza in un singolo potere (legislativo ed esecutivo) titolato a plasmare una politica economica e monetaria continentale, e pertanto è condannato all'instabilità; le tasse restano prerogativa dei governi nazionali, con tutto quanto ne consegue in termini di concorrenza al ribasso, accuse reciproche di *dumping* fiscale e impatti negativi sulla sostenibilità del welfare. I solenni impegni dell'Unione in fatto di limitazione delle emissioni sono all'atto pratico smentiti dai singoli Stati membri, che spesso mancano delle risorse economiche e della volontà politica per adempierli; l'assenza di un dispositivo militare europeo rende

l'Ue dipendente per la sua difesa da un'alleanza (la Nato) che ha negli Stati Uniti – potenza alleata, ma esterna – la sua *conditio sine qua non*; allo spazio di libera circolazione (Schengen) non corrispondono una polizia di frontiera comune e, soprattutto, una politica migratoria condivisa, sicché l'Europa si trova a dipendere dalla non gratuita benevolenza di paesi come Turchia, Egitto e Libia.

La conclusione di Macron è che, in tali condizioni, i paesi europei sono di fatto privati della loro sovranità, perché incapaci di gestire problemi che ne toccano direttamente territori e popolazioni. Se le presidenziali del maggio 2017 fossero state vinte dal Front national di Marie Le Pen, probabilmente a questa cruda diagnosi sarebbe seguito un appello alla rinazionalizzazione di tutte le politiche.

Nella visione di Macron, invece, il ripristino della sovranità popolare passa per la creazione di una sovranità europea, mediante un processo democratico e partecipativo. «Abbiamo confuso sovranità e nazionalismo. Quanti credono davvero nella sovranità sono filoeuropei: l'Europa è la nostra chance di recuperare una piena sovranità. (...) Sovranità vuol dire che un popolo è libero di esercitare scelte collettive sul suo territorio (...) e di agire efficacemente. (...) Ma di fronte alle sfide attuali, sarebbe illusorio ed erroneo proporre di riportare tutto al livello nazionale. (...) L'Europa è l'ambito più appropriato per agire» <sup>2</sup>. Insomma: lo Stato nazionale da solo non basta ad assolvere le funzioni per cui storicamente è sorto. La risposta, dunque, non è più Stato, ma più Europa. Nell'interesse dello Stato stesso.

All'atto pratico, ciò vuol dire: nel campo della difesa, creazione di una forza d'intervento europea finanziata con un fondo comune e maggior coordinamento delle intelligence nazionali; nel campo dell'immigrazione, creazione di una forza di polizia comune e di una comune politica d'asilo e dell'immigrazione, nell'immediato rivolte soprattutto all'Africa e al Mediterraneo; armonizzazione delle politiche fiscali e, almeno in certa misura, sociali; creazione nell'Eurozona di un bilancio comune e di un ministro delle Finanze europeo; in campo istituzionale, arrivare entro pochi anni all'elezione di almeno metà del Parlamento europeo con liste transnazionali e riduzione da 28 a 15 del numero di commissari, per razionalizzare la Commissione e favorirne la trasformazione in un vero esecutivo <sup>3</sup>.

Non si tratta di un ulteriore trasferimento di sovranità dallo Stato all'Ue; si tratta di far fare alla sovranità statale un salto di qualità, rendendola europea. Per cogliere appieno la differenza tra le due opzioni occorre tener presente la distinzione, nel pensiero politico francese, tra nazione e Stato. Mentre il grosso dei paesi europei – Germania inclusa – fonda il concetto di Stato nazionale sui legami territoriali e di sangue, l'identità francese post-rivoluzionaria ha il suo perno nella Repubblica e nei suoi valori (idealmente) universali di cittadinanza. L'idea



Fonte: Proposta del Comitato Permanente per i nomi geografici (STAGN), Germania.

di Macron è di preservare la nazione intesa in senso organicistico (come comunità di sangue), trasferendo invece al livello europeo lo Stato repubblicano e i suoi attributi di sovranità. Per questo il presidente insiste sul carattere democratico di tale transizione, che non dev'essere affare deciso nelle stanze del potere, bensì frutto di un intenso dibattito pubblico e di voti popolari, se necessario mediante referendum<sup>4</sup>.

2. Questo *vaste programme*, per dirla alla de Gaulle, ha un pregio e un difetto: è molto francese. Squisitamente francese, meglio gollista, è infatti la concezione dell'Europa come proiezione di potenza dello Stato. Ma se nella visione

<sup>4.</sup> Per maggiori approfondimenti, cfr. B. Simms, D. Schade, «Europe after the Storm: How Emmanuel Macron Plans to Transform the EU», *The New Statesman*, 19/2/2018.

del Generale che diede corpo alla Quinta Repubblica tale idea era esclusiva, ovvero al solo servizio di una Francia decisa a rifarsi sulla Germania sconfitta e a compensare la dolorosa perdita dell'impero, nel disegno di Macron devono necessariamente trovare posto le istanze sovrane degli altri paesi europei.

L'esito ultimo del processo non è dunque un'Europa atta a fungere da moltiplicatore della potenza francese, bensì un assetto geopolitico e istituzionale che fonde le sovranità statali in un soggetto comunitario. Il quale ha di fatto tutte le caratteristiche di un super-Stato europeo, sebbene la cautela istituzionale impedisca di chiamarlo con il suo vero nome.

È fin troppo facile vedere come un simile proposito sconti enormi resistenze. La prima è interna alla Francia stessa. Il trionfo di Macron non offusca il fatto che al secondo turno un votante su tre abbia scelto Le Pen; a prescindere dalla collocazione politica (a destra) del Front national, sarebbe quanto meno semplicistico pensare che la Quinta Repubblica accetti supinamente di stemperarsi nei caldi colori dell'alba comunitaria. Il «no» referendario dei francesi alla costituzione europea, nel 2005, risuona ancora per le vie di Parigi (e di Bruxelles).

Gli ostacoli maggiori si ergono tuttavia oltre il Reno. Se si parte dal presupposto che senza l'assenso della prima potenza economica e demografica europea non vi è riforma possibile, occorre stabilire se e in che misura il nuovo governo tedesco sposi i propositi dell'Eliseo. Ciò implica tuttavia rispondere a un'altra domanda: se e quanto la Francia sia ancora geopoliticamente indispensabile a Berlino. Mentre Parigi ha avuto nel contenimento della Germania e nel puntellamento della sua potenza nazionale le ragioni storiche di fondo della partecipazione al progetto europeo, i moventi tedeschi erano essenzialmente la riconciliazione con i vicini e l'ampliamento dei mercati esteri, essenziali a una rinascita basata sull'export. Entrambi gli obiettivi, benedetti dagli Stati Uniti, necessitavano di un rapporto quantomeno buono con la Francia.

Oggi questa necessità non è venuta meno; tuttavia, appare alquanto attenuata, essendo stati raggiunti i suddetti scopi. Inoltre, le attuali dinamiche della politica interna tedesca appaiono difficilmente conciliabili con la visione europea di Macron. Alle elezioni di settembre gli euroscettici liberali e l'apertamente xenofoba Alternativa per la Germania hanno ottenuto rispettivamente il 10,7 e il 12,6% dei suffragi: più di un tedesco su cinque, insomma, è a vario titolo refrattario all'idea di cedere sovranità.

Inoltre, le dinamiche della grande coalizione rendono assai arduo alla cancelliera Angela Merkel sostenere la linea francese, pur se spinta in tal senso dal desiderio di lasciare un segno nel suo quarto e ultimo mandato. I cristiano-democratici (CDU) e i loro alleati bavaresi (CSU), ma anche i riottosi partner social-democratici (SPD), non mostrano di voler andare molto oltre le posizioni del precedente governo in materia di integrazione europea. Durante i negoziati per la formazione dell'esecutivo, sono state sostanzialmente ribadite le «linee rosse» tracciate negli ultimi anni. In particolare, Berlino darebbe luce verde a un salario

minimo europeo, a un'aliquota minima per la tassazione alle imprese, a un aumento dei contributi nazionali al bilancio comunitario per compensare l'ammanco britannico, e finanche a un'istituzionalizzazione del Meccanismo di stabilità europeo creato per far fronte alle crisi bancarie, facendolo gestire dalla Commissione secondo i criteri decisi dai governi (tra cui quello, irrinunciabile per il Bundestag, del *bail in*, il coinvolgimento degli investitori privati nelle perdite)<sup>5</sup>.

Viceversa, qualsiasi proposta che odori anche lontanamente di messa in comune delle politiche economiche e del debito resta tabù. Il fatto che, in base all'accordo di coalizione, un dicastero chiave come le Finanze - prima occupato dal «falco» Wolfgang Schäuble, alfiere dell'austerità e del pareggio di bilancio sia andato a un socialdemocratico non è di per sé indice di un ammorbidimento della Germania in materia economico-fiscale. Anche perché il partito di maggioranza relativa, la CDU di Merkel, detiene comunque poltrone strategiche, come l'Economia. Proprio il nuovo ministro dell'Economia Peter Altmaier – compagno di partito di Merkel e suo stretto sodale, già responsabile della cancelleria nel precedente governo – si è sentito in dovere, a febbraio, di rimarcare che l'esecutivo «si assicurerà che l'eccellente lavoro di Schäuble venga continuato», in quanto «tutte le misure finanziarie sono decise dall'intera coalizione» e l'accordo di governo include un esplicito impegno a proseguire le politiche fiscali sin qui seguite<sup>6</sup>. Un vincolo stringente al successore di Schäuble, Olaf Scholz, che non ha mai esibito propositi rivoluzionari rispetto alla linea del suo coriaceo predecessore.

3. In apparenza, le dichiarazioni di Altmaier cozzano con i toni dell'accordo di coalizione<sup>7</sup>, il cui secondo capitolo reca come titolo «Un nuovo inizio per l'Europa». Tuttavia, a uno sguardo attento l'intensità retorica del documento è pari solo alla sua vaghezza. Il testo è infarcito di frasi del tipo: «Per la Germania, un'Europa forte e unita è la miglior garanzia di un futuro di pace, libertà e prosperità», cui tuttavia non seguono dettagli su come «forza e unità» debbano essere perseguite e mantenute.

Di norma, nei documenti ufficiali la genericità maschera le divisioni e questo accordo non fa eccezione. A prescindere dalle convinzioni e dalle ambizioni di Merkel, il suo partito – e ancor più la CSU bavarese – resta scettico sul processo d'integrazione europea, temendo peraltro che in questo frangente qualsiasi ulteriore cessione di sovranità regali voti ad Alternativa per la Germania. Ciò spiega perché, al di là degli slogan, nelle fasi finali del negoziato l'Europa abbia occupato un posto marginale, a scapito di questioni prettamente interne (o percepite come tali) quali l'immigrazione, i diritti dei lavoratori e la sanità.

<sup>5.</sup> T. Mayer, «Germany's New Government: Abandoning German Interests in Europe», *The Globalist*, 12/2/2018.

<sup>6.</sup> G. Hervey, «New German Government Won't Deviate from Schäuble's Policies», *Politico*, 28/2/2018. 7. «Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land – Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD», Berlin, 7/2/2018, goo.gl/H6Ju7h

In questa cornice va letta la dichiarazione congiunta <sup>8</sup> con cui il 6 marzo, a poche ore dall'accordo di coalizione tedesco, otto paesi – Finlandia, Irlanda, Olanda, i tre baltici, Svezia e Danimarca (questi ultimi due non parte dell'Eurozona) – si sono premurati di ricordare che «qualsiasi cambiamento nell'Eurozona deve concentrarsi sui bisogni concreti, non su sogni astratti», in quanto «il rafforzamento dell'euro richiede innanzitutto azioni decise al livello nazionale e il pieno rispetto delle nostre regole comuni». Tradotto: nessun ministro delle Finanze europeo (il documento afferma che la politica fiscale debba restare appannaggio dei governi), nessuna comunitarizzazione del debito pubblico e piena adesione all'iter di risanamento dei conti, anche a scapito della domanda aggregata (investimenti pubblici e consumi). Quanto alla trasformazione del Meccanismo di stabilità in un Fondo europeo: ben venga, purché sia gestito dai governi, non dalla Commissione.

Scartiamo, per assenza di prove, la machiavellica ipotesi che questa netta presa di posizione contro i propositi francesi di rilancio europeo sia stata preventivamente concordata con le autorità tedesche. Resta comunque che il documento segnala la presenza di un compatto blocco di minoranza, in grado di fermare qualsiasi riforma dell'Unione in senso federale, foss'anche limitatamente all'Eurozona. Si tratta degli stessi paesi che, per innata convinzione o a seguito di conversione forzata (come l'Irlanda), in questi ultimi anni hanno sostenuto l'approccio tedesco al risanamento delle economie periferiche e debitrici, a cominciare dalla Grecia.

Per netto che sia, il proclama degli otto non desta sorpresa, data appunto la tradizionale intransigenza dei suddetti governi in materia fiscale. Meno scontata la postura della Spagna, il cui governo ha sinora applicato con zelo e con un certo successo l'austerità di marca tedesca. A gennaio, Madrid ha sottoscritto i propositi di rilancio dell'Eurozona <sup>9</sup>, ma fatto salvo un sostanziale (e improbabile) sconvolgimento del panorama politico spagnolo, è difficile ipotizzare che il paese iberico vada contro Berlino sul dossier europeo. Parigi varrà bene una messa, ma non un declassamento del debito sovrano, con la ferita catalana ancora aperta.

Quanto all'Italia, il suo stato confusionale la tiene per ora al margine dei giochi. Quando vi rientrerà, resta da vedere se Francia e Spagna ritengano davvero un *plus*, di fronte a Berlino, l'essere fiancheggiate da un paese considerato da tutti inaffidabile e levantino.

Quali sono dunque le probabilità che l'ambiziosa agenda europea dell'Eliseo sia infine realizzata? Scarse. Specie per quanto riguarda la sua parte saliente: la riforma dell'Eurozona in senso federale, volta a sanare il deficit di sovranità che affligge la moneta unica rendendola un fine in sé e non uno strumento geopolitico, come le monete sono storicamente sempre state. Ciò nulla toglie però

<sup>8.</sup> V. Dendrinou, R. Tiessalo, «In Challenge to Macron, Northern Lobby Wants a Lid on EU Reforms», *Bloomberg*, 6/3/2018.

<sup>9. «</sup>Pressing Parigi-Berlino su riforma Eurozona, agire ora», Ansa, 19/1/2018.

alla bontà dell'intuizione di Macron, che a modo suo mette il dito nella piaga di un'unione incompiuta, e in quanto tale fragile. Se il suo rafforzamento passa per un ridimensionamento territoriale, per quell'Euronucleo (*Kerneuropa*) che la Germania ha in mente da tempo e che altri declinano nel concetto di «Europa a più velocità», questo è un prezzo che Macron sembra pronto a pagare.

Dove tale scenario lascerebbe noi, è sin troppo facile intuirlo.



## LA COPPIA FRANCO-TEDESCA È UNA COMODA ILLUSIONE

La fine della guerra fredda ha normalizzato la Germania, restituendole centralità in Europa. La finzione dell'equilibrio serve ai tedeschi per conservare lo status quo e ai francesi per cercare di cambiarlo. Macron punta al compromesso.

di Pierre-Emmanuel Thomann

1. OUPLE FRANCO-ALLEMAND (COPPIA FRANCO-tedesca) è un'espressione d'uso corrente che associa due nozioni centrali. Evoca la realtà politica delle relazioni fra Parigi e Berlino all'interno dell'architettura europea, ma esprime anche percezioni geopolitiche più soggettive legate alla storia e ai progetti strategici delle due nazioni, così come al loro ruolo nel Vecchio Continente e nel mondo. Ciò conferisce al concetto la natura di rappresentazione geopolitica.

La coppia franco-tedesca è un'idea essenzialmente francese. L'espressione, sempre più utilizzata sui media in Francia per descrivere il rapporto bilaterale con la Germania, gioca sull'accostamento fra una parola solitamente confinata all'ambito privato (coppia) e le relazioni fra due Stati. Ha carattere singolare in quanto non si parla mai di coppia franco-italiana, franco-spagnola o franco-americana, e nemmeno di coppia germano-americana o germano-britannica. Al massimo, ma molto raramente, viene impiegata l'espressione «coppia franco-britannica» 1, come rapporto complementare o alternativo a quello con Berlino. Ancor più lampante il fatto che i tedeschi non usino generalmente il termine *Ehepaar*, «coppia». Sul portale Internet ufficiale dei rapporti bilaterali 2, la versione francese (*couple franco-allemand*) differisce dall'espressione tedesca *Deutsch-Französische Zusammenarbeit*, letteralmente «cooperazione tedesco-francese». Il fatto che la metafora sponsale sia molto più in voga in Francia che non in Germania dimostra come essa veicoli prima di tutto un punto di vista francese.

È dunque essenziale mettere a confronto come le due sponde del Reno si percepiscono a vicenda e ciò che esse si aspettano dal rapporto bilaterale. Si

2. goo.gl/MAA3W6

<sup>1.</sup> L'espressione è stata impiegata dal presidente Nicolas Sarkozy in occasione della partecipazione di Parigi e Londra nella guerra di Libia.

tratta di un esercizio squisitamente geopolitico, poiché chiama in causa le concezioni strategiche nazionali. E permette di comprendere come le poste in gioco della coppia franco-tedesca siano profondamente cambiate dopo la riunificazione della Germania.

Le relazioni di potere sottese alla nozione di *couple franco-allemand* riguardano due livelli principali: quello interno, ossia l'equilibrio di potenza fra Francia e Germania, e quello esterno, che attiene invece alle influenze di altri paesi sulle due nazioni. L'idea della coppia è nata nel secondo dopoguerra dalla volontà di risolvere pacificamente la rivalità storica fra i due paesi, che ha dato impulso al riavvicinamento bilaterale e al progetto di integrazione europea. Altri fattori hanno però contribuito ad avvicinare le due sponde del Reno. Primo, l'intenzione di difendere i propri interessi di fronte allo spostamento del centro di gravità verso gli Stati Uniti nella nuova configurazione geopolitica della guerra fredda. Secondo, e conseguente, la minaccia sovietica. Terzo, il timore di bruschi capovolgimenti nelle alleanze.

Per Parigi l'obiettivo è sempre legare la Germania in modo irreversibile al progetto europeo. Ciò era vero soprattutto all'indomani della seconda guerra mondiale, quando tale progetto recava ancora il marchio francese<sup>3</sup>. Per i tedeschi, invece, l'integrazione continentale è un modo per dimostrare di essersi ancorati all'Occidente e per accrescere la propria influenza senza inquietare i partner. A livello europeo, il concetto di coppia serve poi a rimarcare una differenza fra i due paesi e gli altri membri del progetto comunitario: in questa rappresentazione, Francia e Germania hanno un ruolo d'avanguardia e di esempio per far progredire l'integrazione. Da ultimo, l'idea che l'immagine di due antichi rivali che si stringono in una pace modello sia destinata a rafforzare la legittimità dell'architettura europea agli occhi degli altri attori mondiali. La costruzione della coppia francotedesca si basa infatti su un capovolgimento delle relazioni fra le due nazioni, che fino alla dichiarazione Schuman e al trattato dell'Eliseo si percepivano ed erano percepite come nemiche ereditarie, principalmente a causa delle tre guerre consecutive del 1870-71, 1914-18 e 1939-45.

La coppia franco-tedesca riveste inoltre un ruolo di insostituibile cerniera fra l'Europa del Nord e quella del Sud in ragione del peso economico, demografico e politico dei due paesi, nonché della loro posizione geografica, a cavallo fra le varie anime del continente (nordica e meridionale; latina, germanica e slava; mediterranea e mitteleuropea). I compromessi bilaterali diventano così la condizione necessaria e preliminare dei compromessi su scala europea. Il binomio francotedesco esercita una forza centripeta poiché contrasta gli impulsi centrifughi presenti nel resto dell'Unione Europea.

Tale coppia inscena tuttavia una parità statica fra le due sponde del Reno che non ha riscontro nella realtà. Siffatta rappresentazione ha il preciso compito di diffondere l'immagine di una relazione distesa e tendente all'unità, mascherando le tensioni permanenti dovute all'evoluzione nel tempo e nello spazio degli squilibri geopolitici.

Per chiarirlo occorre scendere al livello d'analisi delle singole rappresentazioni nazionali. Queste ultime sono in buona parte l'esito delle diverse concezioni strategiche dei progenitori della messinscena franco-tedesca: Charles de Gaulle e Konrad Adenauer. I due statisti sono infatti all'origine del posizionamento strategico delle rispettive nazioni di fronte al progetto d'integrazione europea. Soffermarsi su questo particolare snodo del riavvicinamento tra Francia e Germania offre una visione alternativa e più strategica del processo di riconciliazione iniziato negli anni Cinquanta da Robert Schuman e dallo stesso Adenauer su impulso di Jean Monnet, nel quadro del progetto d'ispirazione federale e atlantista della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (Ceca).

L'accordo negoziato da de Gaulle e Adenauer e siglato nel 1963 – il cosiddetto trattato dell'Eliseo – mirava ad avvicinare i punti di vista francese e tedesco su tutte le questioni strategiche, al fine di spalleggiarsi a vicenda per guadagnare autonomia geopolitica nel contesto della guerra fredda (in cui l'integrazione europea era solo una delle variabili). La visione geopolitica della Francia del generale de Gaulle e quella della Germania di Adenauer non coincidevano totalmente. Il primo voleva una stretta relazione con i tedeschi per controbilanciare sia l'Urss sia gli Stati Uniti e rendere l'«Europa europea» uno strumento al servizio della potenza francese. Invece, i tedeschi più atlantisti miravano a un ancoraggio occidentale con Washington, vedendo nel Vecchio Continente un sottoinsieme integrato dello spazio euro-atlantico, dunque un'«Europa americana». È d'altronde il motivo per cui Bonn – con il sostegno di Monnet, lui stesso atlantista e oppositore di de Gaulle – fece aggiungere un protocollo al trattato dell'Eliseo per affermare il primato della relazione Usa-Germania rispetto a quella franco-tedesca. Tali divergenze di vedute non sono state risolte dopo la caduta del Muro di Berlino.

2. La coppia franco-tedesca è un prodotto delle circostanze particolari prodotte dalla divisione della Germania e dalla guerra fredda. Anche se alcuni equilibri ereditati dal riassetto postbellico continuano a far sentire il loro peso, l'attuale situazione geopolitica è ormai cambiata dal 1989, con la riunificazione tedesca e l'allargamento di Nato e Ue a est. Qual è dunque l'odierno bilancio geopolitico?

La fine della guerra fredda e la riunificazione tedesca hanno costituito una cesura storica nelle relazioni franco-tedesche. Parigi ha visto venir meno lo statuto della Germania quale paese sotto tutela delle quattro potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, Francia compresa, che detenevano un diritto di controllo sulla questione tedesca. Inoltre, spostando il confine sull'Oder-Neiße la Repubblica Federale ha superato l'Esagono in termini demografici. Infine, con l'allargamento all'Europa centrale, orientale e balcanica, la Germania ha recuperato influenza nella periferia orientale e ha puntellato la propria precaria posizione al centro del continente (*Mittelage*). Uno sviluppo, anche psicologico, importante poiché il ter-

ritorio tedesco è limitato all'Europa, mentre quello della Francia abbraccia possedimenti su scala globale, contribuendo a far sì che Parigi si consideri una potenza mondiale. In virtù di questo maggiore raggio e della conservazione di un certo influsso in Africa e nel Maghreb, i francesi hanno una percezione della sicurezza diversa da quella dei tedeschi: mentre i primi si interessano essenzialmente dell'arco di crisi a sud dell'Europa, dal Sahel al Medio Oriente, i secondi si preoccupano prima di tutto del fianco orientale lungo l'asse Baltico-Balcani.

Le divergenti finalità europee e mondiali di Germania e Francia restano espressione delle concezioni di Adenauer e de Gaulle. Berlino cerca di guadagnare influenza per mezzo dell'ancoraggio all'Occidente, dando priorità al rapporto con gli Stati Uniti e sempre nell'alveo di uno spazio euro-atlantico; Parigi continua invece a perseguire autonomia strategica per se stessa, attraverso l'Ue e il rapporto con la Germania stessa.

I tedeschi hanno ormai raggiunto i loro obiettivi dopo la capitolazione del 1945: riunificazione, uguaglianza nei confronti delle altre potenze, stabilizzazione del fianco orientale grazie all'allargamento di Nato e Ue. Tale saturazione strategica spinge Berlino a perseguire il mantenimento dello *status quo* e a porsi come scopo la mera preservazione di una situazione favorevole: un inedito dalla creazione del Primo Reich. I francesi, viceversa, temono la crescente asimmetria con la Bundesrepublik e tentano di preservare il proprio rango, anche se le loro pretese superano di gran lunga le reali capacità di guidare il processo europeo di integrazione.

È dunque evidente come si sia modificato l'equilibrio geopolitico franco-tedesco, condizione di base dell'avanzamento del progetto europeo. La fine della parità è il risultato di fatti concreti, è rafforzata dalle percezioni reciproche e non manca di riflettersi sulle istituzioni di Bruxelles. Una nuova rivalità geopolitica è sorta dall'unificazione tedesca e dall'allargamento dell'Unione Europea.

A partire dal dopoguerra, i due governi hanno costantemente perseguito una configurazione geopolitica entro la quale i rispettivi paesi fossero circondati da alleati, non più da rivali, da riunire in un insieme strutturato nel quale occupare una posizione centrale. Tale era il senso per la Francia negli anni Cinquanta non solo dell'Europa a sei, ma soprattutto del riavvicinamento alla Repubblica Federale Germania: il patto di Varsavia si allontanava di 500 chilometri lungo il confine fra le due Germanie e fintanto che il territorio del defunto Reich restava diviso, la Germania Ovest poteva svolgere il ruolo di cuscinetto.

I tedeschi, invece, hanno ottenuto una configurazione a essi favorevole solo quarant'anni più tardi con la riunificazione e l'allargamento a est. Il raggiungimento in fasi successive da parte dei due paesi della sospirata posizione centrale ha riacceso la rivalità franco-tedesca, poiché entrambi cercano di conservare tale vantaggio. Per Berlino, la centralità – inizialmente trauma nazionale – assurge a mezzo d'integrazione e di prosperità da preservare a tutti i costi. Per Parigi, invece, riveste un ruolo di cerniera, d'incrocio di vettori attraverso cui proiettare le proprie ambizioni di potenza. Essendo il frutto di una diversa collocazione geografica e di differenti rappresentazioni nazionali, la posizione centrale rag-

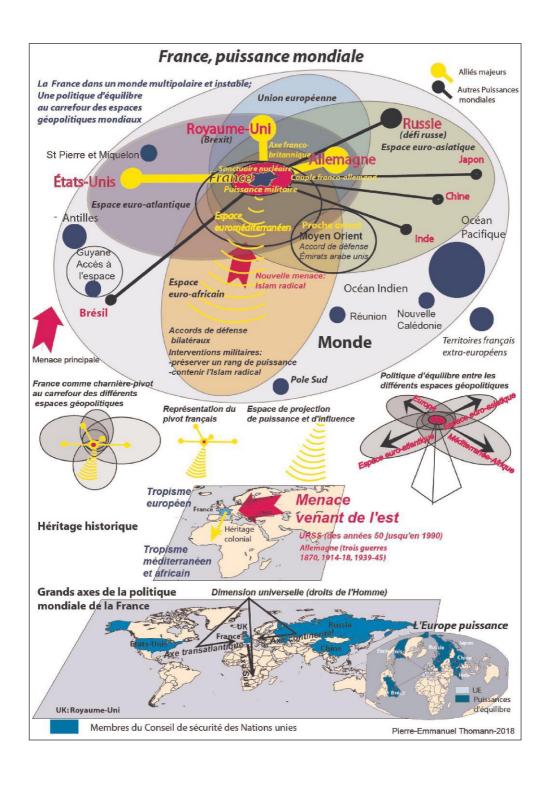

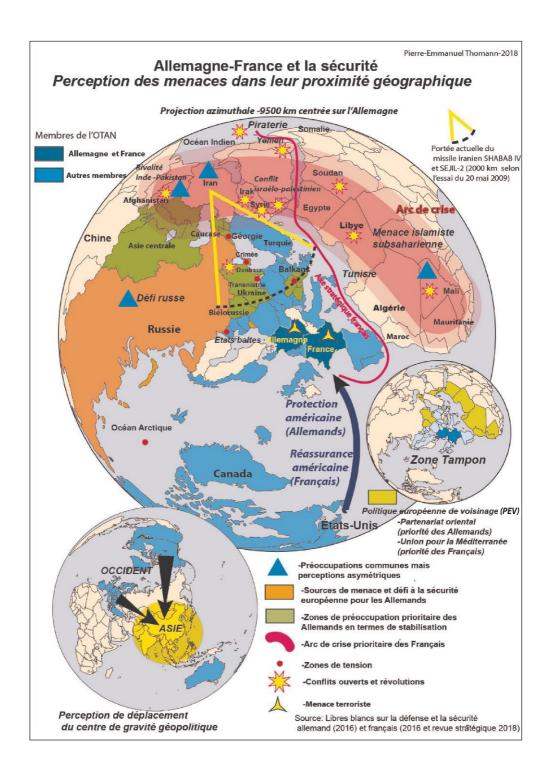

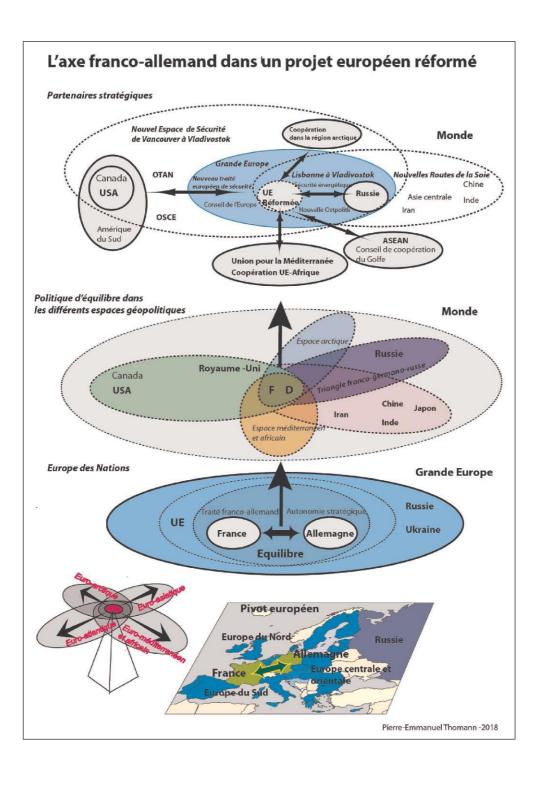

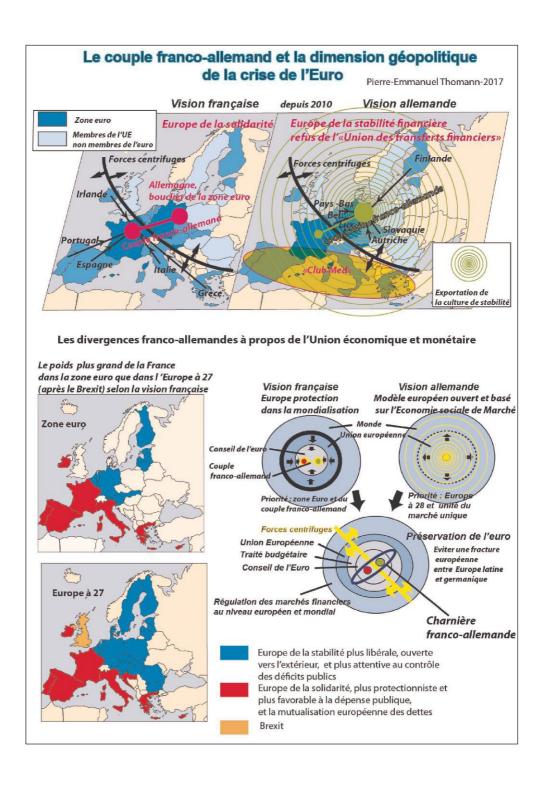

giunta dai tedeschi non coincide spazialmente con quella francese, dando luogo a una competizione interna al progetto europeo.

3. Nel tempo i vari governi francesi hanno ritenuto necessario creare contrappesi geopolitici (approfondimento dell'Eurozona, cooperazione sulla difesa) per compensare lo spostamento del centro di gravità continentale verso la Germania e verso est. In quest'ottica, le nozioni di «cerchi», «avanguardia» e «nucleo» sono importanti per sottolineare le differenze fra la concezione francese e quella tedesca.

Le idee di cerchi e avanguardia – proposte dal presidente Emmanuel Macron – sono associate alle rappresentazioni strategiche francesi. Esprimono l'idea di fare dell'Esagono una cerniera di alleanze (raffigurate attraverso dei cerchi, appunto) fra Stati europei divisi in vari gruppi a seconda del grado d'integrazione. Tale concezione strategica ha per obiettivo massimizzare il margine di manovra francese e si associa a una dottrina di politica estera che punta all'equilibrio fra le potenze: Jacques Chirac parlava di «mondo multipolare», Nicolas Sarkozy di «mondo di potenze relative», Macron di un mondo in cui «la Francia deve saper esercitare un ruolo di contrappeso quando si palesano degli squilibri» <sup>4</sup>.

L'idea di nucleo (*Kerneuropa*) proposta nel 1994 dai tedeschi era destinata a riunire attorno alla Repubblica Federale gli Stati più motivati o in grado di avanzare verso una maggiore integrazione, per preparare il futuro allargamento a est. Oggi, i tedeschi non sono più così entusiasti di questo zoccolo duro, tanto meno delle cerchie differenziate o delle avanguardie, poiché hanno ampiamente approfittato proprio dell'espansione a est. Per loro è prioritario mantenere l'unità europea.

L'incomprensione tra francesi e tedeschi permane ad oggi e gli avvicendamenti alla presidenza e al governo costituiscono solo variazioni sul tema. Dall'unificazione tedesca in poi, Parigi ha costantemente cercato di compensare il rafforzamento della Germania. Ha operato una fuga in avanti sull'allargamento dell'Ue, accelerando l'adesione di Bulgaria e Romania, a essa vicine. Ha proposto nel 2008 un'Unione Mediterranea per accentuare il ruolo di cerniera fra le due sponde di questo mare. Punta ora a rafforzare l'Eurozona per riequilibrare l'influenza esercitata dai tedeschi sui membri meridionali durante la crisi dell'euro. E spinge sulla cooperazione nella difesa, dove si suppone che abbia un vantaggio apprezzabile; d'altronde, il ritorno alla Nato e l'asse militare franco-britannico avviati da Nicolas Sarkozy puntavano proprio ad ampliare il margine di manovra nazionale.

I tedeschi al contrario cercano di evitare un'erosione della loro posizione di forza, a fronte delle nuove linee di faglia che appaiono in Europa. Si oppongono altresì ai tentativi di compensazione geografica – con un certo successo, come attesta il naufragio dell'Unione Mediterranea di Sarkozy. Di nuovo potenza centrale, Berlino logicamente rifiuta un'Europa a geometria variabile, non volendosi più separare dal proprio fianco orientale né a livello monetario né sulle questioni militari. La Germania rifiuta anche la deriva verso la *Transferunion*, il progetto di unione

4. goo.gl/s9N3G6

fiscale che i tedeschi sospettano celarsi dietro alle proposte francesi di rafforzamento dell'Eurozona. È invece favorevole all'idea di un'Ue come centro integratore di cui dominare le istituzioni, al fine di preservare le proprie priorità nazionali.

Sarà dunque difficile – se non illusorio – per Parigi realizzare il progetto di autonomia strategica dell'Ue passando per la cooperazione europea in materia di difesa (Pesco). Ancora una volta, la Germania determina se stessa a partire dalla rappresentazione geopolitica di centro dell'Europa. Per questo ha cercato di includere più paesi possibile nella Pesco, che il governo francese voleva circoscrivere a un'avanguardia. Berlino concepisce il progetto europeo come un sottoinsieme dello spazio euro-atlantico centrato sulla Nato, a dispetto delle incertezze legate all'amministrazione Trump e al nuovo discorso sull'autonomia strategica dell'Ue. L'iniziativa a 25 sulla difesa rischia la diluizione, anche perché al suo interno le percezioni della sicurezza differiscono fra quelle di chi guarda in maniera prioritaria all'arco di crisi meridionale e quelle di chi invece considera prima di tutto l'arco di crisi orientale.

4. Appare dunque chiaro come il concetto di *couple franco-allemand* sia oggi una mera rappresentazione di comodo che serve a Parigi per fingere la parità con Berlino e a quest'ultima per rendere meno vistoso l'incremento del proprio peso geopolitico dopo la riunificazione. L'esclusività insita nell'idea di «coppia» è però estranea alla Germania, per la quale la Francia diventa una nazione normale. Da qui l'asimmetria dell'interesse che l'una rivolge all'altra, a sfavore dei francesi.

La coppia franco-tedesca resta sì indispensabile per qualunque progresso dell'integrazione europea. Ma finisce per ridurre il margine di manovra di Parigi. Concepita agli albori come mezzo per aumentare la potenza francese, la ricerca a ogni costo dell'unità d'intenti con la Germania ha finito per appiattire la Francia sulle priorità di Berlino. Parigi è invero molto vicina all'ordoliberalismo tedesco sul dossier della moneta unica – sviluppo reso ancor più stridente dal fatto che fu proprio la Francia a esigere l'euro in cambio della riunificazione tedesca. Secondo il punto di vista francese, sarebbero invece necessarie frontiere meno porose per proteggere il tessuto economico europeo dai contraccolpi della globalizzazione: una rappresentazione del fenomeno opposta a quella dei tedeschi, i cui soli flussi commerciali bastano a produrre solidi intrecci economici e politici (*Verflechtung*), pacificando così le relazioni internazionali. La Germania non pensa in termini di esercizio della potenza su uno specifico territorio – concezione cara ai francesi. Conta più essere competitivi secondo regole (idealmente) accettate da tutti in spazi illimitati.

Quanto alle priorità geopolitiche, dalla crisi ucraina del 2014 nell'Ue si è imposta la concezione euro-atlantista di Angela Merkel, che mira a isolare e sanzionare Mosca. Il Cremlino propone chiaramente una sfida all'ordine euro-atlantico al cui centro sorge la Germania: ecco perché Berlino asseconda la strategia del contenimento e ambisce a occidentalizzare la Russia. Per i governi francesi, invece, in passato Mosca era un fattore di equilibrio per l'Europa; ma dalle presidenze di

Sarkozy e Hollande la relazione franco-russa è diventata ancillare a quella franco-tedesca e Parigi ha finito per allinearsi al polo anglosassone. In cerca di sostegno dalla Germania per le proprie priorità mediterranee e per contrastare la minaccia islamista, la Francia ha così ridotto il proprio margine di manovra.

La coppia franco-tedesca canta ancora all'unisono quando si tratta di salva-guardare ciò che è stato conquistato nel tempo, per esempio la moneta unica, ma dissente sulle proposte per proseguire il cammino <sup>5</sup>. La funzione della coppia diviene dunque sempre più declamatoria e sempre meno efficace, da cui la crescente difficoltà a risolvere le molteplici crisi con cui l'Ue si confronta. In un'Unione allargata, il ruolo di capofila fra le due nazioni è sempre più conteso. Il nuovo impulso franco-tedesco promesso dai rispettivi governi sconterà queste realtà geopolitiche scaturite dai tempi lunghi della storia, che costituiscono formidabili ostacoli a un'autentica rinascita dell'Ue a partire dal baricentro del Reno.

Con il Brexit e le ambiguità dell'amministrazione Trump, i promotori dell'integrazione continentale scorgono un'opportunità per rilanciare il progetto europeo a partire dalla coppia franco-tedesca. L'addio del Regno Unito viene visto come la rimozione dell'ostacolo principale in tal senso. Tuttavia, il fattore britannico gioca un ruolo secondario nella rivalità fra Parigi e Berlino innescatasi dagli anni Novanta.

È vero che la riedizione della coalizione CDU-CSU-SPD in Germania <sup>6</sup> restituisce un rilievo alla relazione franco-tedesca e rende la riforma dell'architettura europea una priorità del quarto mandato di Merkel. Tuttavia, l'asse fra le due sponde del Reno non ha carattere esclusivo: in tema di difesa, la relazione fondamentale resta quella tedesco-americana e sugli altri temi Berlino tiene in forte considerazione anche il rapporto con Polonia e Regno Unito. La *Große Koalition* si mostra disposta ad ascoltare le proposte di Macron senza approvarle. L'esecutivo tedesco mantiene una posizione distaccata per non compromettere la propria posizione negoziale di fronte a due macrofenomeni: il crescente euroscetticismo popolare e il Brexit, che modifica gli equilibri nell'Unione. Londra giocava un ruolo di contrappeso tanto per i francesi che per i tedeschi e difficilmente Roma potrà rimpiazzarla, soprattutto dopo le ultime elezioni. Invece di una «nuova partenza per l'Europa», l'accordo di coalizione in Germania annuncia il proseguimento della rivalità sia con la Francia che fra la coppia del Reno e gli altri membri dell'Ue.

Sulla base di questa diagnosi si profilano due grandi opzioni, non per forza esclusive.

Nella prima, i francesi concludono di poter trarre il massimo giovamento da un *couple franco-allemand* sbilanciato verso la Germania, con l'obiettivo di correggerne gradualmente lo squilibrio con qualche concessione a Berlino. È la via che sta battendo Macron, che ha promesso di riformare il paese applicando i dettami

<sup>5.</sup> Durante la guerra fredda, il rapporto fra la locomotiva economica tedesca e la potenza politica francese era concepito come complementare. Dopo la riunificazione tedesca non è più così e la scommessa della Germania sulla propria economia e quella della Francia sulla propria potenza militare è il risultato di visioni concorrenti.

6. goo.gl/6YGkZC

dell'ordoliberalismo tedesco al fine di ottenere progressi sulle priorità francesi e di promuovere una sovranità europea. In questo scenario, l'Ue resta comunque difficilmente riformabile se non avvicinandosi alle priorità geopolitiche della Germania – in gran parte complementari a quelle degli Stati Uniti. Se il presidente francese non riuscisse a ristabilire un equilibrio fra le due parti adottando una posizione negoziale molto ferma, ci si dovrà attendere compromessi precari e asimmetrici. Berlino farà pendere l'ago della bilancia in proprio favore, lasciando a Parigi il contentino della retorica per mostrare l'immagine di una coppia paritaria.

La seconda opzione poggia invece su una vera riforma del progetto europeo. Per praticarla, si rende necessario adottare la visione continentale d'ispirazione golliana, affinché la Francia ritrovi la propria autonomia strategica in un'Europa di Stati. Parigi imprime al progetto europeo un cambio di scala, promovendo un riavvicinamento alla Russia: è quanto avanzato in campagna elettorale da quasi tutti gli sfidanti di Macron, secondo i quali nessuno degli ultimi governi francesi ha voluto ammettere che la riunificazione tedesca ha alterato la natura del progetto europeo, allontanandolo dagli interessi di Parigi. Tale opzione implica una visione meno esclusiva della coppia franco-tedesca e la presa d'atto che l'Ue, com'è ora, è destinata a spaccarsi su linee di faglie nord-sud ed est-ovest.

Un simile approccio conferirebbe maggior peso alla relazione tra Francia e paesi mediterranei, ma anche a quella con gli Stati centrorientali, che rifiutano i diktat tedeschi sulle quote di rifugiati e caldeggiano un'Europa delle nazioni e degli Stati.

(traduzione di Federico Petroni)

### LA FRANCIA AMERIKANA

di Eric Terzuolo

In nome del pragmatismo, Parigi ha accantonato l'antiamericanismo ideologico in favore di un'intensa cooperazione militare con Washington. Il ruolo nella Nato. La presenza in Medio Oriente e nel Pacifico. Macron e Trump, almeno per ora, sembrano capirsi.

1. RA STATI UNITI E FRANCIA C'È UN LEGAME storico, iniziato ancora prima che i primi esistessero in quanto tali, ma spesso difficile: un misto di amicizia, reciproco rispetto e permalosità. Indispensabile per entrambi, ma bisognoso di un'attenta e spesso macchinosa gestione. Negli ultimi due-tre lustri i rapporti franco-americani in ambito difesa sono entrati in una fase particolarmente positiva, contrassegnata da una notevole convergenza di vedute su molte questioni strategiche e da un'intensificata collaborazione. I segnali rimangono per il momento positivi, ma bisogna chiedersi se il presidente americano Trump, grande perturbatore dello *status quo*, troverà modo di destabilizzare anche i rapporti con la Francia.

Nei rapporti franco-americani sono evidenti forti elementi di continuità, diciamo pure di tradizione. Gli americani non sono, come talvolta si dice, privi del senso della storia, e il lungo arco dell'alleanza con la Francia conta. Basta leggere i commenti di Trump alla conferenza stampa congiunta con Macron nel luglio scorso. Era forte il richiamo alle numerose guerre combattute fianco a fianco, a partire dalla rivoluzione americana nel 1775-83. Il sostegno della Francia di Luigi XVI ai ribelli nordamericani – finanziamenti, invio di volontari, azioni della flotta francese – rese possibile la vittoria sulla Corona britannica (lasciando l'economia francese a pezzi, il che favorì la rivoluzione del 1789.) Nel 2017 cadeva anche il centenario dell'intervento americano nella prima guerra mondiale, e non poteva mancare un accenno agli americani caduti e sepolti su suolo francese, anche nel successivo conflitto <sup>1</sup>. L'impianto fondamentale del discorso non sarebbe stato diverso se fosse stata Hillary Clinton a incontrare Macron, cosa che sicuramente avrebbe fatto anch'essa in tempi brevi.

<sup>1. «</sup>Remarks by President Trump and President Macron of France in Joint Press Conference», Casa Bianca, 13/7/2017, goo.gl/G2J3fr.

I rapporti strategici franco-americani hanno avuto le loro oscillazioni. Fu proprio de Gaulle, che nella crisi dei missili sovietici a Cuba del 1962 era pronto a schierarsi con Kennedy senza esigere la benché minima prova, ad abbandonare l'ambito militare della Nato quattro anni più tardi. L'ipotesi di rientrarvi fu ventilata durante la presidenza del gollista Jacques Chirac (1995-2007), ma non andò a buon fine per un suo errore tattico, che alzò troppo il prezzo esigendo per la Francia il comando del fianco Sud. Le divergenze franco-americane sull'intervento in Iraq nel 2003, le aspirazioni francesi a una maggior autonomia strategica per l'Unione Europea e le reazioni all'arrogante e irascibile segretario americano alla Difesa Rumsfeld divennero poi un serio ostacolo.

Con l'amministrazione Obama si è visto un nuovo atteggiamento, aperto alla collaborazione diretta con l'Unione Europea e più favorevole a rapporti concreti e costruttivi tra Ue e Nato nel settore della difesa. La nuova atmosfera certamente ha favorito anche la collaborazione bilaterale franco-americana<sup>2</sup>.

2. Secondo Leo Michel – ex alto funzionario del Pentagono responsabile per i rapporti con la Nato, attualmente in forza all'Atlantic Council di Washington e tra i maggiori esperti americani di cose francesi – il rafforzamento del legame strategico franco-americano negli ultimi cinque-dieci anni è evidente in quattro settori: la cooperazione militare su scala globale, il nuovo ruolo della Francia nella Nato, la collaborazione sulle questioni nucleari e la sostanziale identità di vedute su numerose minacce e sfide emergenti a livello globale.

Tra tutti gli alleati degli Stati Uniti, sostiene Michel, è soprattutto la Francia ad avere una presenza e una visione dei propri interessi veramente globale, che si estende pure alla sfera del Pacifico, grazie alla presenza dei territori francesi d'oltremare. Ciò mette sotto pressione lo strumento militare francese, che però beneficia quasi ovunque della collaborazione statunitense, specie in settori come la logistica e l'intelligence. Per gli interventi nei paesi africani, per esempio il Mali, il ruolo statunitense infatti è di sostegno. In altri contesti, come la lotta allo Stato Islamico (Is) in Iraq e Siria, le forze francesi operano sotto comando americano. Nell'intervento in Libia del 2011, erano in evidenza nuove modalità di cooperazione tra le forze aeree francesi, statunitensi e britanniche.

Insomma: una Francia concreta e pragmatica non si lascia ostacolare da ossessioni ideologiche relative alla salvaguardia della propria sovranità, pur di trovare soluzioni efficaci nella sfera militare.

Il ritorno della Francia nel 2009 nella struttura militare integrata della Nato<sup>3</sup> ha indubbiamente favorito il rapporto franco-americano. Anzi, ha rappresentato una vera e propria svolta. Le consultazioni, sia via canali Nato che bilaterali, sono notevolmente cresciute. Michel sottolinea in particolare il significato di avere a Norfolk (Virginia), a breve distanza da Washington, uno dei due comandi strategici della Nato, con a capo dal 2009 un generale dell'Aeronautica militare francese.

<sup>2.</sup> Intervista dell'autore a Leo Michel, Atlantic Council, Washington, DC, 9/3/2018.

<sup>3.</sup> L. Michel, «France and NATO: Joyeux Anniversaire?», Atlantic Council: NATOSource, 25/3/2016.

Da sottolineare anche l'identità di vedute sulla necessità di conservare la deterrenza nucleare e la concreta collaborazione in materia. I paesi della Nato nel loro insieme non hanno aderito al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, promosso dall'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) e approvato dalla maggioranza dei paesi membri dell'Onu nel luglio scorso. Comprensibilissimo, dato che la deterrenza nucleare fa parte della strategia dell'Alleanza Atlantica. Ma quasi tutti i paesi Nato sono rimasti piuttosto defilati. La Francia, invece, insieme a Stati Uniti e Regno Unito, ha boicottato i negoziati e il voto finale all'Assemblea generale <sup>4</sup>. I rispettivi ministeri degli Esteri e le missioni permanenti all'Onu hanno criticato ufficialmente il trattato <sup>5</sup>. Anche in ambito Nato, ad esempio nelle discussioni per preparare i comunicati delle riunioni di vertice o lo *Strategic Concept*, Parigi sostiene in maniera energica il valore della deterrenza nucleare.

Stati Uniti e Francia hanno una visione globale della sicurezza, non soltanto in senso geografico o geopolitico, ma anche per quanto riguarda le nuove sfide da affrontare, oggi e nel futuro. I due paesi condividono un'attenzione particolare al terrorismo e all'importanza di condividere l'intelligence. Entrambi danno importanza alla cooperazione nel settore spaziale, della difesa informatica e della difesa contro le armi di distruzione di massa (biologiche, chimiche e radiologiche, oltre che nucleari).

Sembrano sussistere i presupposti affinché tale convergenza duri nel tempo. Saltano all'occhio, ad esempio, i numerosi incontri con gli omologhi francesi (prima Jean-Yves Le Drian, successivamente Florence Parly) dell'attuale segretario alla Difesa americano James Mattis, generale in congedo dei Marines, indubbiamente il personaggio più solido e di maggior spessore dell'attuale compagine governativa statunitense (dove la «diplomazia militare» sembra prevalere su quella tradizionale). Mattis si è subito associato al Joint Statement of Intent relativo alla cooperazione militare franco-americana che il predecessore Ash Carter aveva concordato con Le Drian dopo l'elezione di Trump, ma prima del passaggio di consegne <sup>6</sup>.

Durante un recente incontro con il ministro Parly<sup>7</sup> ai margini dell'annuale conferenza internazionale sulla sicurezza a Monaco di Baviera, Mattis ha ringraziato l'omologa per gli importanti contributi francesi alla sicurezza globale, specificamente per il ruolo leader della Francia nelle operazioni antiterrorismo in Africa e nel Medio Oriente. Si è sottolineata l'identità di vedute tra Francia e Stati Uniti in merito alla minaccia posta dalla proliferazione di missili balistici in mano a gruppi militanti e terroristici, nonché alla necessità di contrastare il programma missilistico dell'Iran. I ministri hanno auspicato un ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale nella difesa, e Mattis ha riconosciuto che un'Europa forte sarebbe un

<sup>4.</sup> L'Olanda è stata l'unica a partecipare alla votazione finale e a votare contro.

<sup>5.</sup> T.-A. Pham, «Reading G20 Reactions to the Nuclear Weapons Ban Treaty», Carnegie Endowment for International Peace, 17/1/2018.

<sup>6.</sup> L. Michel, «Why Trump Should Strengthen America's "French Connection"», Atlantic Council, 1/2/2017.

<sup>7. «</sup>Defense Secretary Meets with French Defense Minister in Munich», US Department of Defense, 17/2/2018, goo.gl/JwBwsr

partner migliore per gli Stati Uniti nel creare e garantire la sicurezza (ha anche sottolineato, però, che le iniziative dell'Ue in materia di sicurezza devono essere complementari a quelle in ambito Nato).

3. Per il momento, non si vedono grandi passi indietro da parte della nuova amministrazione americana, anche se non mancano potenziali motivi d'attrito nei rapporti franco-americani. Parigi, ad esempio, non vedrebbe di buon occhio una rinegoziazione dell'accordo nucleare con l'Iran, nodo che potrebbe venire al pettine presto. Una situazione più conflittuale nel Medio Oriente avrebbe conseguenze importanti per la Francia, che a differenza di altri paesi europei ha una presenza militare significativa nella regione, tra cui una base aerea negli Emirati e una collaborazione importante con il Kuwait. Inoltre, il paese sostiene che i problemi con l'Iran che non figurano nell'accordo nucleare sono più, non meno gestibili quando almeno la questione nucleare è regolata. Data poi la sua importante presenza nel Pacifico, la Francia si preoccupa di un'eventuale scontro militare sulla penisola coreana.

La competizione nelle forniture di armi e materiali a paesi terzi è un altro potenziale motivo di attrito tra Francia e Stati Uniti. In Francia si ritiene che alcuni appalti per la fornitura di aerei ed elicotteri, che sembravano in mano ad aziende francesi, siano stati soffiati all'ultimo momento da concorrenti statunitensi grazie a un'energica campagna governativa.

Inoltre, come Mattis ha ricordato a Parly, gli Stati Uniti non hanno ancora superato la preoccupazione che un rafforzamento dell'Ue nel settore della difesa possa sottrarre risorse e attenzione alla Nato. La Francia è stata il principale fautore della Permanent Structured Cooperation (Pesco), inaugurata l'anno scorso dall'Ue per promuovere la cooperazione tra paesi membri in ambito militare.

Il futuro della collaborazione strategica franco-americana dipenderà in parte dalle personalità dei rispettivi leader. È meglio non dare molto peso a episodi folkloristici ma transitori, per esempio le goffe galanterie del presidente americano Trump nei riguardi della *first lady* francese durante la visita a Parigi nel luglio scorso <sup>8</sup>. Pare poi che il Pentagono, con discrezione, stia ridimensionando il proposito di Trump di organizzare a Washington una parata militare analoga a quella che si tiene a Parigi il 14 luglio <sup>9</sup>, che potrebbe forse solleticare l'amor proprio francese, ma a molti statunitensi sembrerebbe francamente *un-American*.

Il carattere imprevedibile e iconoclastico di Trump può destare preoccupazione. Il giovane e incisivo presidente francese Macron, però, non manca di autostima <sup>10</sup> e sembra ritenersi in grado di gestire il rapporto con Trump, conservando un ragionevole rispetto reciproco. Gli osservatori francesi vedono Macron pronto

<sup>8.</sup> L. STACK, «Trump, in France, Tells Brigitte Macron, 'You're in Such Good Shape», *The New York Times*, 13/7/2017.

<sup>9.</sup> K. Chamberlain, «Read the Pentagon Military Parade Guidance Memo», *Military Times*, 10/3/2018. 10. A. Nossiter, «Macron Opens Year Pulling No Punches with Journalists, or Anyone», *The New York Times*, 5/1/2018.

a giocare sulla nota vanità dell'omologo statunitense: sarà lui il primo leader a fare una visita di Stato a Washington nell'èra Trump <sup>11</sup>, un'occasione da studiare attentamente.

Speriamo solo che Trump non se la prenda per il fatto che chi vede un vuoto di leadership in Occidente, ruolo tradizionalmente occupato dai presidenti americani, spesso propone proprio Macron come sostituto <sup>12</sup>.

<sup>11.</sup> R. SAVRANSKY, «Macron to Make US State Visit in Late April: Report», *The Hill*, 7/2/2018.
12. N. NOUGAYRÈDE, «France's Gamble: As American Retreats, Macron Steps Up», *Foreign Affairs*, 15/8/2017.



### PARIGI-MOSCA PROVE DI DIALOGO

di Mauro De Bonis

Le pressioni statunitensi e la diffidenza reciproca ostacolano i tentativi di riannodare una relazione difficile ma economicamente vantaggiosa. I piani di Putin e Macron. La diplomazia degli idrocarburi. Al vertice di San Pietroburgo la prova del nove.

1. Lentata uccisione di un'ex spia russa residente in Inghilterra e della dura posizione di Parigi nei confronti di Mosca, accusata di aver perpetrato l'assassinio mediante letali sostanze chimiche, la Russia di Putin e la Francia di Macron possono continuare a strizzarsi l'occhio. Ovvero a porre le basi per riannodare una relazione naufragata, almeno dal punto di vista strategico, dopo la crisi ucraina e l'annessione russa della Crimea.

Al termine della campagna elettorale che lo ha portato all'Eliseo, il nuovo presidente francese lascia intendere come la sua politica estera sarà improntata al pragmatismo e ai principi già disegnati da due suoi illustri predecessori, de Gaulle e Mitterrand. Linee guida non contrarie a un'apertura verso il colosso d'oltrecortina per il quale la Francia, come il generale de Gaulle ammise nel 1966 durante il suo viaggio nell'allora Unione Sovietica, nutre da sempre attrazione e uno speciale interesse <sup>1</sup>. Macron aveva già dipinto il suo paese come una «potenza indipendente» e ribadito la necessità di una cooperazione internazionale multilaterale <sup>2</sup>, contraria all'unilateralismo di matrice statunitense. Intendimenti che al Cremlino erano giunti quasi inaspettati, visto che alle presidenziali francesi Mosca aveva puntato su altri cavalli, più allineati ai suoi interessi.

Inizia così il tentativo di riportare a galla una relazione forte di secoli di storia, ammantata di un vario ma costante antiamericanismo, tra due potenze nucleari che siedono entrambe nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia cerca un interlocutore forte in Europa dopo la crisi nei rapporti con la Germania; la Francia è pronta a raccogliere il testimone di Berlino, sicura – parola di Macron – che

<sup>1.</sup> A. Dubien, «Indifference Threatens Russia-France Relations», russiancouncil.ru, 3/10/2017.

<sup>2.</sup> B. Kunz, «Beyond "Pro" and "Anti" Putin, Debating Russia Policies in France and Germany», Ifri, gennaio 2018.

nessuna delle tante crisi mondiali potrà essere risolta senza la partecipazione di Mosca <sup>3</sup>. Il primo passo è l'incontro tra i due presidenti in quel di Versailles nel maggio scorso, con Putin primo leader straniero a essere ospitato in Francia dal neoleader transalpino. Segue l'invito a Macron come ospite d'onore al Forum economico di San Pietroburgo, nel maggio 2018.

La strada verso il ripristino di una relazione soddisfacente è però irta di ostacoli: la pressione americana sulle scelte strategiche di Parigi, la dura battaglia dei media francesi contro Mosca e il suo leader, le accuse di influenza russa nella vita politica e sociale della Francia, nonché la diffidenza di fondo verso i protagonisti dell'ostile campo occidentale che ormai permea i palazzi moscoviti del potere. A far da traino, invece, è l'economia: un legame bilaterale che gode di buona salute. Certamente intaccato dal regime sanzionatorio messo in piedi dopo gli avvenimenti del 2014, ma che conserva potenzialità enormi e racchiude in sé l'essenza dell'approccio franco-russo: l'interesse nazionale sopra ogni cosa. «Credo», spiegava Putin durante l'incontro di Versailles, «che gli interessi fondamentali di Russia e Francia siano molto più importanti dell'attuale contesto politico» <sup>4</sup>.

2. La storia diplomatica che lega i due paesi, posti alle estremità del continente europeo, è lunga oltre tre secoli, con alti e bassi. Un legame da sempre considerato «speciale» tra due nazioni a spiccata vocazione messianica, imperi e patrie di rivoluzioni che hanno cambiato il corso della storia. Un'attrazione reciproca fatta di letteratura, arte e scienza. Con Parigi e la sua lingua che esercitano una fascinazione profonda sulle élite e sulla società della Russia. Il film del 1994 *Insalata russa* (titolo originale *Okno v Pariž*) sceglie proprio la capitale francese come luogo cui poter accedere da un magico armadio in una stanza in *kommunalka* (le abitazioni comunitarie d'epoca sovietica) di San Pietroburgo durante i caotici anni che seguirono la caduta dell'Urss. Non Londra né New York, né tantomeno Roma.

Francia e Russia sono rifugio di esuli e fuggiaschi durante i vari passaggi storici. Unite dalla ricerca di un'indipendenza strategica che le accumuna ancora. Così Nicolas Sarkozy nell'ottobre 2015: «Alcuni dicono che la Russia è eurasiatica. Penso che la Russia sia semplicemente russa, il che significa che non può essere inclusa in nessun altro gruppo di nazioni. Ed è un francese che lo dice. I francesi possono comprendere questa unicità della Russia, che non può essere inclusa né nell'Europa, né nell'Asia, perché la Russia ha il suo destino, perché la Russia ha una sua propria vocazione» <sup>5</sup>.

Un rapporto informativo del Senato francese redatto proprio nel 2015 dal titolo «Le relazioni con la Russia: come uscire dallo stallo?», spiega come i rapporti franco-russi siano da sempre caratterizzati da un'idea di specificità e da un destino

<sup>3.</sup> S. Fedorov, «Rossijsko-francuzskie otnošenija: včera, segodnja, zavtra» («Rapporti russo-francesi: ieri, oggi, domain»), *russiancouncil.ru*, 18/12/2017.

<sup>4.</sup> T. Stanovaya, «Macron's Grand Gesture Toward Russia Might Just Pay Off», *carnegie.ru*, 6/6/2017. 5. B. Kunz, *op. cit*.

intrecciato. Lo studio riporta l'idea del generale de Gaulle, lanciata nel 1966, di un'Europa che vada «dall'Atlantico agli Urali», ricorda la proposta di Mitterrand di fine anni Novanta di una confederazione europea che avrebbe dovuto comprendere anche l'Unione Sovietica, e le parole che l'allora presidente Chirac pronunciò nel 1997 a proposito della Russia, dipinta come grandissima nazione che deve diventare elemento essenziale di stabilità e di equilibrio nel mondo <sup>6</sup>.

Analizzando il documento francese si coglie appieno l'idea che Parigi aveva e in gran parte continua ad avere della Russia e dell'approccio migliore per forgiare un buon rapporto bilaterale. Lo studio individua nella crisi ucraina il punto di rottura delle relazioni e il momento in cui Mosca inizia a essere considerata una «minaccia» all'ordine globale; tuttavia, si spiega, il peggioramento era iniziato già nel 2007, quando nel suo discorso di Monaco il presidente russo Putin chiarisce le intenzioni del suo paese: tornare a contare nel mondo come grande potenza. Orientamento teso a contrastare un ordine internazionale imposto dagli Stati Uniti dopo la fine della guerra fredda e che la Russia riteneva ingiusto, perché frutto (secondo il rapporto stesso) di un eccessivo trionfalismo occidentale verso il nemico in ginocchio. La sensazione è avvalorata dall'allargamento della Nato verso i confini orientali di una Federazione Russa spettatrice impotente e dal moltiplicarsi delle cosiddette rivoluzioni colorate negli ex paesi sovietici.

Per i relatori la Russia resta però una potenza mondiale, nucleare ed europea con la quale bisogna ristabilire al più presto una relazione. Mosca e Parigi, si legge, sostengono dalla fine della guerra fredda la necessità di un mondo basato sul multilateralismo e di un limite all'interventismo americano. Essendo anch'essa una potenza atomica, la Francia comprende le preoccupazioni russe sulla difesa missilistica statunitense dislocata nell'Europa dell'Est. La sicurezza del Vecchio Continente non può prescindere dalla partecipazione di Mosca per Parigi, che ricorda di aver tentato in ogni modo di migliorare le relazioni Nato-Russia, bloccando tra l'altro le adesioni all'Alleanza Atlantica di Georgia e Ucraina. Nonostante questo, continua il rapporto, la Francia sta dando alla Russia l'impressione di essere troppo soggetta alla linea statunitense; con la relazione russo-tedesca indebolita, Parigi ha la «responsabilità» dei rapporti tra Mosca e Bruxelles. Si propone pertanto di riconoscere le preoccupazioni russe sulla sicurezza, presupposto per fare della Federazione un partner utilizzando al contempo fermezza e dialogo.

Dall'uscita dello studio a oggi però alcune cose sono cambiate. L'immagine russa in Francia si fa più tetra e all'avventurismo del Cremlino in Siria sono in parte addebitati i problemi migratori che affliggono il paese transalpino e l'Europa in generale. I contraccolpi delle sanzioni iniziano a farsi sentire e il clima politico bilaterale si fa sempre più aspro, in linea con l'andamento generale delle relazioni russo-occidentali. Sono comunque ripristinati alcuni fori di dialogo tra Mosca e

<sup>6.</sup> R. DEL PICCHIA, J. DURRIEU, G. GORCE, «Les relations avec la Russie: comment sortir de l'impasse?», Rapport d'information n. 21 (2015-2016), 7/10/2015, www.senat.fr/rap/r15-021/r15-021.html 7. *Ibidem*.

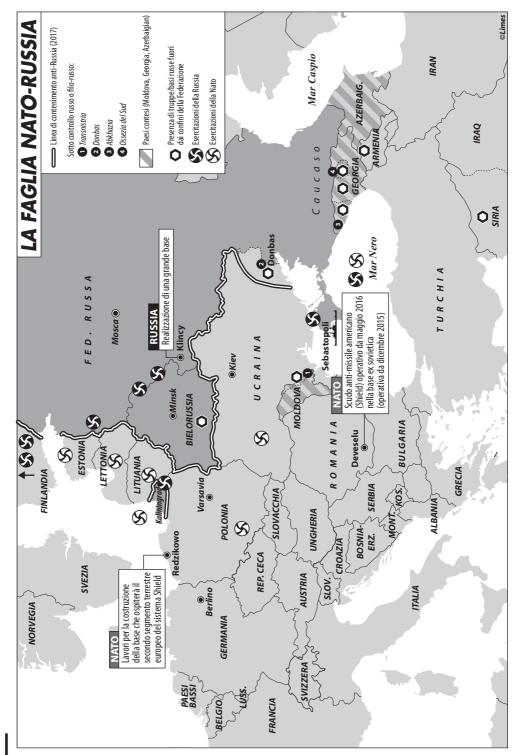

Parigi e soprattutto all'Eliseo arriva Macron, leader attento al valore strategico e commerciale della Russia.

L'approccio di Macron è chiaro e diretto. Nel primo incontro a Versailles non risparmia critiche anche dure al collega Putin, ma accetta poi l'invito a San Pietroburgo. Il suo pragmatismo, il multilateralismo e la ricerca d'indipendenza strategica lasciano intravedere una concreta possibilità di miglioramento nelle relazioni bilaterali. A Mosca però alcuni analisti ed esperti restano scettici. Per Dmitrij Trenin, direttore del Centro Carnegie di Mosca, con l'elezione di Macron la speranza che Parigi possa trainare l'allentamento e la revoca delle sanzioni svanisce, come probabilmente la possibilità di avvicinare geopoliticamente i due paesi <sup>8</sup>. Per altri la Francia non saprà opporsi ai dettami degli Stati Uniti e difficilmente si arriverà a un partenariato strategico <sup>9</sup>. Da Parigi Toma Gomar, direttore dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (Ifri), chiarisce che la Russia non è tra le priorità della politica estera francese; prima vengono Germania (con annessi progetti europei dell'Eliseo) e Stati Uniti <sup>10</sup>.

3. Restano gli interessi economici a stimolare la ricerca di un duraturo legame bilaterale. Se si pensa che il totale degli scambi commerciali tra i due paesi scende tra il 2013 e il 2015 da 21 a 12 miliardi di dollari, si ha una chiara idea dei danni provocati <sup>11</sup> dalle sanzioni, cui si sommano il calo del prezzo del petrolio e la svalutazione del rublo. La Francia resta comunque tra i principali investitori stranieri e centinaia di imprese transalpine presenti in terra russa non demordono. In loro soccorso, anche per riequilibrare i rapporti commerciali franco-russi, arriva lo Stato. Nel gennaio 2016 proprio Macron, allora nelle vesti di ministro dell'Economia, ripristina il Consiglio economico-finanziario, industriale e commerciale franco-russo (Cefic), sospeso l'anno prima. Nel 2016 il commercio tra i due paesi risale del 13,8%, attestandosi a 13 miliardi di dollari <sup>12</sup>.

Nell'aprile di quell'anno il parlamento francese adotta una risoluzione per chiedere al governo di togliere le sanzioni imposte alla Russia dall'Unione Europea, ritenute inutili alla risoluzione del conflitto ucraino. Nel testo si legge che le sanzioni vanno contro gli interessi economici di Francia e Russia e ostacolano anche la collaborazione bilaterale in materia di lotta al terrorismo <sup>13</sup>. Il 2017 si apre con un netto miglioramento delle relazioni commerciali: nei primi sette mesi il volume degli scambi cresce di circa il 23% rispetto allo stesso periodo del 2016 <sup>14</sup> e a fine anno supera i 15 miliardi, con un incremento del 16,52% rispetto all'anno precedente <sup>15</sup>.

<sup>8.</sup> D. Trenin, "Highs and Lows: Russia's Foreign Policy at the Start of 2018", carnegie.ru, 2/2/2018. 9. S. Fedorov, op. cit.

<sup>10.</sup> G. Dudina, T. Gomar, «Evropejskaja politika – slaboe mesto prezidenta Makrona» («La politica europea è il punto debole del presidente Macron»), *globalaffairs.ru*, 3/7/2017.

<sup>11.</sup> S. Fedorov, op. cit.

<sup>12. «</sup>France Wants to Build Trade "backbone" from Europe to Beijing via Moscow: Report», *rt.com*, 2/1/2018.

<sup>13.</sup> www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0721.asp

<sup>14.</sup> A. Dubien, «Indifference Threatens Russia-France Relations», russiancouncil.ru, 3/10/2017.

<sup>15.</sup> en.russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/russian-trade-with-france-in-2017

La Francia vuole allargare il proprio orizzonte economico e non accetta freni ai suoi disegni commerciali. Per questo il ministro dell'Economia Bruno Le Maire critica aspramente le sanzioni che permettono agli Stati Uniti di penalizzare aziende straniere che fanno affari con il Cremlino. Washington si erge a «gendarme del commercio mondiale», spiega il ministro lo scorso dicembre a Mosca, aggiungendo che ciò è assolutamente contrario alla visione francese di un mondo multilaterale. Le Maire chiarisce che l'economia non deve essere ostaggio della politica e illustra l'intenzione francese di creare una «spina dorsale» che leghi l'Europa alla Cina, passando per la Russia. L'ambizioso progetto sconta però il fatto che il commercio della Francia con Stati Uniti e Regno Unito eccede di gran lunga quello con Russia e Cina <sup>16</sup>.

L'8 dicembre, alla vigilia delle esternazioni di Le Maire, Putin inaugura in pompa magna e alla presenza dell'amministratore delegato di Total Patrick Pouyanné l'impianto di gas naturale liquefatto a Sabetta, nella penisola russa di Jamal, dando il via al primo carico di gas trasportato dalla rompighiaccio *Christophe de Margerie*. Il bastimento prende il nome dall'ex presidente di Total, morto per un banale incidente nell'aeroporto moscovita di Vnukovo. L'impianto, terminato in pieno regime sanzionatorio, è realizzato dalla russa Novatek, dalla cinese Cnpc, dal fondo di investimento pubblico cinese Silk Road e da Total, che ne detiene il 20% delle azioni (più del 19% di Novatek) <sup>17</sup>.

4. Il successo dell'impianto di Jamal è poco sbandierato in Francia, forse perché tra Russia e opinione pubblica francese non corre buon sangue. La maggioranza dei transalpini è stata subito d'accordo con le sanzioni occidentali e l'80% non crede che Putin possa migliorare il clima internazionale <sup>18</sup>. Ben il 65% dei francesi ritiene che Mosca non faccia nemmeno parte dell'Europa <sup>19</sup>. Un'immagine estremamente negativa dunque, veicolata dai maggiori media francesi <sup>20</sup> e dovuta anche alla scarsa conoscenza della Russia post-sovietica, soprattutto tra le giovani generazioni.

Consapevoli che la poca comprensione reciproca possa frenare lo sviluppo delle relazioni bilaterali, Putin e Macron tentano di porvi rimedio attraverso una nuova piattaforma di discussione: il Forum franco-russo della società civile, meglio conosciuto come Dialogo del Trianon. Il progetto nasce durante l'incontro del maggio scorso a Versailles e i due leader prenderanno parte, almeno così è stato annunciato dal ministro degli Esteri russo Lavrov, alla prima riunione del comitato di coordinamento che si terrà durante il Forum economico di San Pietroburgo. «Il Dialogo del Trianon sarà una struttura permanente», spiega Lavrov, «che opererà in collaborazione con la società civile», un punto di riferimento «per raf-

<sup>16.</sup> W. Horobin, «France Looks to Deepen Trade Ties with Russia e China», wsj.com, 29/12/2017.

<sup>17.</sup> francais.rt.com/economie/46361-poutine-inaugure-site-gazier-yamal

<sup>18.</sup> www.pewglobal.org/2017/08/16/publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia

<sup>19.</sup> sputniknews.com/europe/201802211061853883-europeans-russia-poll-germany-france-poland-uk 20. A. Dubien, *op. cit*.



Fonte: Institute for the Study of War

forzare la fiducia e la comprensione reciproca tra i nostri popoli» <sup>21</sup>. Il segretario esecutivo per la parte russa sarà l'ex ambasciatore in Francia Aleksandr Orlov; per la parte francese sarà Christian Leyrit, presidente della Commissione nazionale del dibattito pubblico. Parteciperanno esponenti delle comunità culturali, imprenditoriali e scientifiche.

<sup>21.</sup> M. Tonkova, «La "fenêtre d'opportunités" franco-russes restera-t-elle ouverte en 2018?», fr. sputniknews. com, 30/12/2017.

Sul sito del *Los Angeles Times* si legge però che l'iniziativa sembra piuttosto concepita per tentare di ridurre le sanzioni contro la Russia e che le tensioni geopolitiche tra Mosca e l'Occidente possono minacciare il progetto. Si citano a tale proposito due partecipanti russi al dialogo colpiti dalle sanzioni: l'oligarca Gennadij Timčenko e l'ex capo delle ferrovie russe Vladimir Jakunin. Il quotidiano statunitense riporta altresì le parole di un anonimo funzionario dell'ufficio di Macron, che conferma le difficoltà e sottolinea come la parte francese rimarrà all'erta per impedire che il Cremlino possa utilizzare il Forum a scopi politici<sup>22</sup>.

Aspettiamo dunque che l'incontro a San Pietroburgo si tenga e che il Dialogo del Trianon prenda corpo prima di decretare il fallimento dell'iniziativa e, con essa, dello sforzo volto a riannodare un legame bilaterale condizionato dalla pressione di attori terzi e dalla scarsa conoscenza reciproca.

# NAZIONALE E FILOATLANTICA L'EUROPA DI MACRON VISTA DA VARSAVIA

di *Miłosz J. Zieliński* 

La Polonia intende rafforzare i legami politici, economici e sociali con la Francia, sul modello polacco-tedesco. Tuttavia, il progetto di super-Stato europeo è respinto al mittente. La Nato non si tocca, lo zloty nemmeno. La memoria dell'Institut Littéraire.

1. ER TUTTO IL XX SECOLO POLONIA E FRANCIA hanno avuto stretti legami politici, militari e socio-culturali. Sul fronte occidentale della prima guerra mondiale, l'Armata blu polacca combatté fianco a fianco con gli eserciti alleati contro gli imperi centrali. Il suo impegno contribuì a rendere l'Occidente consapevole della necessità di creare uno Stato polacco indipendente.

Nel periodo interbellico, le relazioni polacco-francesi furono al centro della politica di sicurezza di Varsavia. Quando Hitler attaccò e sconfisse la Polonia nel 1939, l'ondata di rifugiati polacchi raggiunse la Francia attraverso la Romania, l'Ungheria e l'Italia. Tra gli esuli, quasi 85 mila combatterono per difendere la Francia nella primavera del 1940. Più tardi, l'idea di una stretta cooperazione tra i maggiori vicini della Germania dopo la sconfitta di Hitler fu ben presente a numerosi politici e pensatori polacchi e francesi. Tuttavia, le ripercussioni della guerra resero impossibile metterla in pratica.

Fu nella Francia del secondo dopoguerra che molti soldati, politici e intellettuali polacchi decisero di trovare rifugio dalla dominazione sovietica. Nel 1947, poco dopo essere stato fondato a Roma come Casa editrice Lettere, l'Institut Littéraire fu spostato a Maisons-Laffitte, nei sobborghi di Parigi. Fu qui che Jerzy Giedroyc, Zofia e Zygmunt Hertz, oltre a Józef Czapski, cominciarono a pubblicare il mensile *Kultura*, che influenzò tre generazioni di leader anticomunisti polacchi e centroeuropei.

A Maisons-Laffitte nacque e fu perfezionata la cosiddetta Ulb, acronimo di Ucraina, Lituania e Bielorussia indipendenti, da Giedroyc giudicate indispensabili per il benessere della futura Polonia non comunista. L'idea divenne la base della politica estera polacca dopo il 1989, anche quando non era ancora chiaro quale sarebbe stato il destino dell'Unione Sovietica, e ad essa si sono conformati tutti i successivi governi polacchi, indipendentemente dal loro colore.

Le nuove autorità polacche dovevano innanzitutto assicurare l'ancoraggio occidentale della loro politica estera, costruendo relazioni con i partner europei e con gli Stati Uniti. In quanto leader del fronte anticomunista in Europa centrale, la Polonia trovò relativamente facile convincere Washington a garantire sostegno e cooperazione. In Europa, invece, la situazione era più fluida e indefinita. Il compito primario della diplomazia polacca era assicurarsi che i confini stabiliti nel 1945 fossero rispettati e che il clima fosse favorevole all'istituzionalizzazione delle relazioni politiche.

Dopo un'iniziale fase di incertezza nelle principali capitali europee, lo spirito di dialogo e cooperazione fu infine affermato nel novembre 1990, quando fu firmata la Carta di Parigi per una nuova Europa. Il documento spianò la strada alla trasformazione della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa in un'organizzazione internazionale a tutti gli effetti, e allo smantellamento del Patto di Varsavia. Molti ritengono che per garantire l'ancoraggio a ovest la Polonia puntò in primo luogo sulla Germania, con cui fu firmato nel giugno 1991 un trattato a Bonn. Tuttavia, un accordo simile era stato firmato due mesi prima con la Francia. Il suo nome è rivelatore: Trattato di amicizia e solidarietà. I due eventi, insieme, contribuirono a modificare l'atmosfera politica in una fase cruciale, che vedeva la Polonia e altri Stati centroeuropei desiderosi di entrare nel Consiglio d'Europa.

2. Nell'Europa divisa dalla cortina di ferro, la Francia giocò un duplice ruolo. Sebbene integrata nelle strutture transatlantiche, Parigi si adoperava per creare canali di comunicazione tra Est e Ovest. Tale sforzo fu particolarmente evidente durante la presidenza di de Gaulle, la cui politica verso l'Unione Sovietica e i suoi satelliti era infatti ritenuta da molti così controversa da suscitare l'accusa di costruire ponti verso l'Est usando mattoni presi dal muro transatlantico. Nel 1966 la Francia abbandonò la struttura di comando integrata della Nato, pur rimanendo un membro attivo dell'Alleanza. Al contempo, Parigi spingeva per una maggior cooperazione dell'Europa occidentale in materia di difesa, ma il grosso di tali iniziative fallì o diede risultati modesti, a causa dei vincoli connessi alla guerra fredda.

Al mutare del clima politico in Europa durante gli anni Novanta, l'ingresso nella Nato divenne una priorità per gran parte degli ex satelliti di Mosca e per gli Stati baltici. Tuttavia, far parte dell'Alleanza non ha garantito un soddisfacente livello di sicurezza di fronte a nuovi sviluppi come le guerre in Georgia e in Ucraina, l'annessione russa della Crimea e l'instabile situazione in Nordafrica e in Medio Oriente. La natura di queste sfide non è solo militare: una nuova generazione di minacce si è infatti profilata all'orizzonte, comprese intense attività di propaganda volte a influenzare le opinioni pubbliche e le loro scelte elettorali. Le decisioni prese al vertice Nato di Varsavia del 2016 hanno contribuito a configurare una risposta collettiva, in particolare facendo appello a una maggior cooperazione tra i membri dell'Unione Europea, ad esempio con la creazione della *task force* East StratCom in seno al Servizio europeo per l'azione esterna.

Sono state avanzate anche altre idee, come rinverdire la cooperazione intraeuropea sulla difesa. Finora, sono 25 gli Stati membri che hanno aderito alla Cooperazione strutturata permanente; restano fuori Danimarca, Malta e Regno Unito. L'iniziativa, con strumenti quali la Capacità operativa e di pianificazione, il Coordinamento tra i ministri della Difesa e il Fondo europeo per la difesa apre una chance di cooperazione non solo nel campo delle operazioni congiunte, ma anche dell'industria europea della difesa. La Polonia ha deciso di far parte dell'iniziativa perché ha molto a cuore la sicurezza europea, specialmente in tempi di instabilità ai confini orientali e meridionali dell'Unione.

Per qualsiasi grande paese europeo, restare fuori dalla Cooperazione strutturata implica perdere notevoli opportunità di creare e introdurre nuove tecnologie, capaci di generare un grande impatto sul settore militare e civile. Tuttavia, l'iniziativa non può rispondere a tutti i problemi di sicurezza che l'Ue si trova ad affrontare. Negli ultimi mesi, la stampa ha evidenziato le pietose condizioni degli equipaggiamenti usati da vari eserciti europei. La modernizzazione delle Forze armate non va vista come una spesa inutile; solo suddividendo gli oneri è possibile garantire un'efficace deterrenza collettiva.

In questo contesto, preoccupa che molti Stati membri di Ue e Nato, Francia inclusa, spendano ancora meno del 2% del loro prodotto interno lordo in difesa. Parigi prevede di raggiungere questa soglia solo nel 2025. In Polonia, non vi è dubbio sul fatto che la Nato resti il pilastro della sicurezza collettiva europea e transatlantica post-1945 e post-1989. In altri termini, non possiamo costruire il muro europeo prendendo mattoni dal ponte transatlantico. Nato e difesa europea devono essere complementari, non reciprocamente esclusive.

Polonia e Francia, insieme ai partner europei e transatlantici, devono avere sufficiente determinazione e strumenti per far fronte alle sfide emerse negli ultimi anni. La crisi migratoria rientra sicuramente nel novero. Sebbene è innegabile che molti richiedenti asilo abbiano lasciato le loro terre per ragioni umanitarie, specie in Siria, molti di quelli che tentano di raggiungere l'Europa sono migranti economici. L'Ue e, in generale, l'Occidente non elimineranno alla radice i problemi dei migranti accogliendoli. La risposta deve basarsi piuttosto sull'assistenza allo sviluppo nel lungo termine, sulla promozione del lavoro e dei diritti dei giovani e sulla stabilizzazione del quadro geopolitico-militare in varie parti del mondo.

Al contempo, le minacce alla sicurezza che promanano dagli sviluppi in Europa orientale attendono ancora una risposta efficace. Sono passati quattro anni dall'annessione della Crimea; l'instabilità nel Donbas, fomentata dal Cremlino, è iniziata subito dopo. Da allora l'Est dell'Ucraina è instabile e vi sono poche possibilità di alleviare le tensioni tra la Russia e l'Occidente. Il presidente francese Macron ha detto più volte che la cooperazione russo-occidentale non può essere perseguita a ogni costo, perché Mosca ha violato princìpi fondamentali delle relazioni internazionali post-guerra fredda in Europa. È opportuno rammentare che con tutta probabilità una simile posizione non sarebbe stata presa se le presidenziali francesi fossero state vinte da altri candidati.

3. L'idea di perseguire un forte coordinamento delle politiche tra Varsavia, Parigi e Berlino scaturisce dalla geografia politica dell'Unione Europea. La Polonia è il più grande fra i paesi entrati nell'Ue nel 2004; inoltre, rappresenta oltre il 60% della popolazione e del pil del Gruppo di Visegrád (il cui potenziale demografico è simile a quello francese).

L'importanza dell'Europa centrale per l'economia tedesca (e viceversa) è altresì radicata in una realtà concreta. Un aspetto interessante e a volte trascurato è che l'interscambio economico tra i quattro paesi di Visegrád e la Germania è maggiore di quello franco-tedesco: 256 miliardi di euro contro 166 nel 2016. Inoltre, i paesi di Visegrád vantano nel complesso un attivo commerciale verso la Germania, mentre la Francia è in deficit per 35,5 miliardi di euro.

Il volume del commercio franco-polacco è molto inferiore: nel 2016 ammontava ad appena 20 miliardi di euro; la Francia figurava decima tra le destinazioni dell'export polacco e dodicesima tra le fonti dell'import. Vi è dunque un ampio margine di sviluppo nel commercio e negli investimenti bilaterali, che necessitano di tempo per essere incrementati ma a cui le autorità pubbliche possono contribuire.

Sviluppare le relazioni economiche diverrà ancor più importante dopo che il Brexit si sarà definitivamente consumato, stante la pressante necessità di preservare una coerenza politica nell'Ue privata dell'apporto britannico. In quest'ottica, l'economia è solo un aspetto di un più ampio coordinamento: venuto meno uno dei sei «grandi» dell'Unione, i restanti cinque (Polonia e Francia incluse) dovranno confrontarsi con le molte sfide attuali.

Rafforzare l'interdipendenza polacco-francese può e deve contribuire a facilitare altre politiche. Macron è tra quanti comprendono perfettamente le minacce rappresentate dalla disinformazione e da altri strumenti atti a manipolare le opinioni pubbliche, dato che lui e il suo paese ne hanno sperimentato gli effetti durante l'ultima campagna elettorale. Pochi mesi fa, il presidente francese ha infatti annunciato una legge volta a impedire che simili interferenze abbiano a ripetersi in futuro; in base alla nuova normativa, i media saranno soggetti a maggiori vincoli per la pubblicazione di contenuti online. Tra le idee di Macron vi è quella di imporre limiti alla pubblicazione di contenuti sponsorizzati, i quali hanno inquinato molte campagne elettorali in Europa negli ultimi due anni.

Una simile determinazione in materia di propaganda sui social media si sposa perfettamente con le proposte avanzate da diversi paesi centro- ed est-europei su come combattere il fenomeno. La regione ha sperimentato gli effetti di azioni ostili nel ciberspazio tra il 2013 e il 2014, al principio della crisi ucraina. Precedentemente vi erano state avvisaglie di questa nuova generazione di minacce, specie in Estonia nel 2007. Comprendere quanto le notizie false possano nuocere alle società moderne è essenziale affinché si adottino efficaci misure preventive, le quali per essere tali devono aggredire il problema alla radice, penetrandone i meccanismi.

4. Dati alla mano, la Francia è ancora dietro a molti partner europei in termini di crescita economica. A inizio febbraio, la Commissione europea ha pubblicato le

sue previsioni economiche per il 2018; nel documento si stima che la crescita messa a segno dall'Eurozona nel 2017 è stata la maggiore dell'ultimo decennio e che sussistono ulteriori margini di miglioramento. Di contro, l'anno scorso il pil francese è rimasto al livello di quello britannico, il quale ha già cominciato a risentire negativamente del Brexit: se nell'arco dei 12 mesi il pil dell'Eurozona è cresciuto del 2,4%, quello francese è aumentato solo dell'1,8%. La Polonia (al pari di altre economie centroeuropee) è invece tra i paesi che hanno fatto meglio: con una crescita media stimata del 4% tra il 2017 e il 2019, Varsavia si conferma una delle tigri economiche d'Europa.

Dalle previsioni della Commissione si evince una differenza tra l'Eurozona e il resto dell'Ue: se nel complesso l'Unione cresce in modo stabile, i paesi esterni alla moneta unica – incluse Polonia, Romania, Ungheria e Cechia – crescono di più, anche in rapporto ai loro vicini nell'euro (come la Slovacchia e i baltici).

Sinora la Polonia non è entrata nell'euro per buone ragioni: agli occhi di Varsavia l'Eurozona è infatti ancora instabile, in quanto i problemi sorti con la crisi del 2008-9 restano in parte irrisolti. Paesi come la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo scontano ancora le conseguenze della recessione; altri paesi centroeuropei che hanno adottato la moneta unica hanno visto aumenti dei prezzi, anche di molti beni essenziali come il cibo e i servizi pubblici. Oggi migliaia di lituani e di slovacchi che vivono nelle aree di confine si recano in Polonia per i loro acquisti quotidiani.

Non va inoltre dimenticata l'opinione pubblica: i polacchi sono emotivamente molto attaccati allo złoty, simbolo di indipendenza e successo nel periodo post-comunista. I successi commerciali degli imprenditori polacchi dallo scoppio della recente crisi economico-finanziaria spiegano perché Varsavia resti riluttante a adottare l'euro. Per ora e nel prossimo futuro, i rischi appaiono maggiori delle opportunità.

La questione dell'Eurozona e della sua espansione è un aspetto vitale del più ampio dibattito sul futuro dell'integrazione europea. Alcuni Stati membri propugnano un'unione sempre più federale, con maggiori poteri devoluti alle istituzioni sovrannazionali; essi affermano che si tratta di un passo logico nella filosofia dell'Europa post-bellica e che va visto come una risposta all'emergere di nuovi attori globali, come la Cina o l'India, e di nuove sfide. Senza un maggior livello di coesione politico-istituzionale, si argomenta, nel lungo periodo l'Ue non potrà tener testa ai mutamenti degli equilibri globali. Per i fautori di questo disegno, l'accentramento del processo decisionale a Bruxelles e la sostanziale coincidenza tra Eurozona e Ue è una questione di necessità, non di scelta.

Circa tre mesi fa, Emmanuel Macron ha scritto che la storia dell'integrazione europea e le nuove sfide che si profilano all'orizzonte rendono «impossibile al duo franco-tedesco guidare da solo l'Ue a 27 nel XXI secolo». L'inclusione di altri attori nel gruppo di testa è una necessità dettata dai tempi. Tuttavia, autori come Emmanuel Mourlon-Druol evidenziano la diffusa riluttanza, specie all'interno dell'Eurozona, a una maggiore integrazione. Questo sentimento è stato espresso di recente

dal premier olandese Mark Rutte, secondo il quale «l'Unione Europea è fatta da 27 Stati sovrani che lavorano insieme».

Non è detto che l'opinione di Rutte sia destinata a prevalere, ma di certo essa è ampiamente condivisa dai governi dell'Europa centrale. Sarebbe opportuno che tali governi venissero presi in considerazione da Bruxelles e dalle altre capitali europee, ma purtroppo non è sempre così. Un ex presidente francese una volta replicò a tali istanze dicendo: «Voi avete i valori, noi abbiamo i soldi». Simili parole denotano una consapevole ignoranza del fatto che l'Unione Europea è stata costruita sin dal principio sulla diversità di storie e tradizioni. La diversità non riguarda solo le transitorie vicende della politica nazionale; riguarda anche le forti identità nazionali, che non sono necessariamente in contraddizione con il filoeuropeismo delle società che le incarnano.

Nel preambolo al Trattato di amicizia e solidarietà tra Polonia e Francia, i due Stati concordano sul fatto che «il futuro della loro relazione bilaterale è strettamente connesso al rafforzamento della pace, della sicurezza e della stabilità in Europa». Nella cornice complessiva del rapporto franco-polacco, a prevalere è il livello interstatale e macropolitico. A prescindere da quanto tali relazioni siano state intense e produttive negli ultimi venticinque anni, vi è però un gran bisogno di più contatti interpersonali, al livello di società civili. Gli esempi franco-tedesco e polacco-tedesco mostrano quanto siffatte relazioni siano importanti per promuovere la comprensione reciproca e contrastare dannosi pregiudizi. Vi sono molteplici attività che possono contribuire a raggiungere tale scopo: maggiori programmi di interscambio scolastico, borse di studio universitarie e festival culturali sono solo alcuni esempi.

In campagna elettorale, Macron ha detto di voler restituire alla Francia il posto che le spetta in Europa e nel mondo. Tale scopo può essere raggiunto anche mediante nuovi modelli di cooperazione con gli Stati dell'Europa centrale.\*

(traduzione di Fabrizio Maronta)

<sup>\*</sup> Questo articolo è scritto in veste personale. Le opinioni qui espresse non riflettono necessariamente la visione del ministero degli Esteri della Repubblica di Polonia, né di qualsiasi altra istituzione cui l'autore è affiliato.

### L'AFRICA FRANCESE È SEMPRE PIÙ STRETTA

di Jean Dufourco

Dai frutti avvelenati della decolonizzazione all'aumento delle potenze che competono per l'influenza, il margine di manovra di Parigi nel continente si è assai ridotto. La priorità è il Maghreb. Da rilanciare con Spagna e Italia.

1. ER PARLARE OGGI DI AFRICA IN FRANCESE occorre aggirare tre scogli. Primo, quello di vedere solamente le crisi che agitano il continente e ne mascherano l'essenza profonda. Secondo, quello di limitarsi alle aree francofone. Terzo, quello di sostituirsi agli africani nel determinarne il futuro. Una volta superati questi ostacoli, si tratta di esplorare le relazioni profonde fra Europa e Africa analizzando le tracce del passato e al contempo di esporre le condizioni di uno sviluppo cosciente del Continente Nero.

Europa e Africa si conoscono dall'eternità, ma in maniera per lo più imperfetta e limitata allo spazio mediterraneo su cui si affacciano. In realtà sono due i mari interni che connettono i continenti: oltre al Mediterraneo, bacino di una civiltà marittima, il Sahara, oceano di sabbia solcato dalle carovane. Nel mezzo si estende un'Africa settentrionale bianca, incastonata tra Europa meridionale e continente nero, Mar Rosso e Oceano Atlantico e divisa fra Mashrek e Maghreb. Queste due Afriche, quella bianca a nord e quella nera a sud, separate dal deserto e dalla sua riva (Sahel) sono raccordate al Mediterraneo mediante due grandi cerniere. A ovest, la cinghia di trasmissione atlantica nord-sud dell'antico sultanato marocchino, dalle porte di ferro di Gibilterra alle porte d'acqua del fiume Senegal. A est, la cintura sud-nord del Nilo, che origina dal grande rift africano, culla dell'umanità, per dirigersi verso lo spazio eurasiatico nel Levante, incrocio fra tre continenti e altro nome di quell'Asia occidentale che ha inizio nella penisola arabica.

Anche la Francia percepisce se stessa come intersezione geografica di tre assi che hanno forgiato la sua storia e articolato profondamente la sua esperienza strategica. Il primo è l'asse continentale volto a est, verso Germania e Russia; il secondo è l'asse mondiale affacciato a ovest e sul mare aperto, con al di là dell'Atlantico gli Stati Uniti, terra di un popolo che ha strappato la libertà al nostro vicino e riva-

le britannico; il terzo è l'asse sud, con le piste africane e asiatiche sull'altra sponda del Mediterraneo e del Sahel.

Situata all'estremità occidentale della grande pianura europea che corre dagli Urali all'Atlantico, la Francia guarda con facilità all'altro limite di questo spazio, la vecchia Russia europea con dietro la vuota immensità della Siberia. Francia e Russia sono, di fatto, due paesi simmetrici agli antipodi del continente, addossati l'uno allo spazio oceanico atlantico e l'altro al deserto siberiano. Entrambi sono molto attenti alla stabilità dell'Europa centrale e orientale abitata dal popolo tedesco e dai suoi soci. Ed entrambi guardano con interesse e ambizione al proprio Sud come a spazi che permettono fuga, libertà di manovra e apertura verso altri mondi. Non è un caso che verso il bacino mediterraneo ripiegassero nel 1920 i russi bianchi dopo l'esodo dalla Crimea e che i sovietici fossero molto attivi durante la guerra fredda nel monitoraggio di questo unico spazio di contatto diretto, ma regolamentato, con le forze avversarie della Nato.

La grande strategia francese è stata perlopiù una combinazione di ambizioni e progetti attorno ai tre assi appena citati. Semplificando, si può affermare che vista da Parigi la costruzione europea corrispondeva alle esigenze del primo asse, la promozione delle Nazioni Unite a quelle del secondo e l'impero coloniale africano e la più recente e fallimentare Unione per il Mediterraneo a quelle del terzo.

Lo sguardo con cui i francesi osservano l'Africa procede più dalle realtà geoculturali e geopolitiche che dai meri appetiti geoeconomici. È attraverso questi prismi che si approcciano al proprio Sud africano ed è grazie a essi che percepiscono immediatamente i destini storicamente intrecciati di Europa e Africa. Quest'ultima, ai cittadini della *République*, non appare come un mondo lontano, così come il Mediterraneo non è frontiera chiusa. Nei lavori accademici, non si trova praticamente traccia di quella Françafrique avventuriera e bramosa che è spesso oggetto di denunce semplicistiche. Traspare piuttosto che politica, strategia, avventura e commercio si sono combinati fra loro, permettendo alla Francia prima di penetrare il continente africano e poi di installarvisi.

Nell'esaminare questo sguardo francese sull'Africa, vedremo che l'Esagono – come d'altra parte la maggioranza delle potenze europee – cominciò circondando il continente per poi attraversarlo, stabilirvisi, amministrarne una parte, svilupparne alcune ricchezze e seguirlo da vicino nella sua rinascita postcoloniale. Cinquant'anni fa, in effetti, Parigi non si oppose all'emancipazione delle colonie che aveva contribuito a creare e di cui garantiva la sicurezza. In seguito tentò di trasferirvi i modelli sociopolitici affermatisi in Europa, ma senza successi decisivi o formule convincenti. Conviene dunque interrogarsi sulla sostenibilità della strutturazione statale e regionale dell'Africa e sulla competizione in questo continente fra le potenze emergenti. Per provare infine a immaginare quale Europa possa e debba giocare un ruolo nel rinascimento africano.

2. Dopo i portoghesi, gli spagnoli e gli olandesi, la Francia salpò dalla Bretagna e dal Mediterraneo per prendere la via del Sud e, doppiate le Canarie, puntare alle Indie per accedere alla mitica Asia. Circumnavigata l'Africa, nell'Oceano Indiano installò basi logistiche sull'Île de France e sull'Île de Bourbon (rispettivamente le attuali isole di Maurizio e Riunione, n.d.t.) e da lì si spinse verso le Indie, Malacca e la sospirata Cina. Lungo la rotta africana, si accontentò di creare alcuni punti di sosta grazie ai quali entrò velocemente in contatto con regni e potentati africani del Golfo di Guinea che dominavano la tratta del cosiddetto «legno d'ebano» – espressione utilizzata dai negrieri per indicare gli schiavi oggetto dei loro traffici – originariamente controllata da portoghesi e britannici.

Bisognò attendere la fine del XVIII secolo e le grandi esplorazioni scientifiche perché i primi avventurieri si azzardassero a penetrare l'Africa fino a raggiungerne le aree sconosciute o precluse agli stranieri. L'avanzata terrestre cominciò con le carovane costiere o risalendo fiumi come il Senegal, il Niger e il Congo, che i marinai generalmente imboccavano con imbarcazioni smontabili con cui superare le rapide e sotto la protezione militare di forze navali – poi truppe coloniali – accompagnate da guide e trasportatori autoctoni. Così facendo, le missioni esplorative assemblarono gradualmente una cartografia africana che colmò i vuoti delle «terre ignote». Attraversarono territori molto diversi tra loro, passando dalle coste ai campi coltivati, dalle foreste alla savana e infine al deserto, comportandosi da etnologi e naturalisti. Studiarono i sistemi fluviali, climatici e botanici e i bollettini stilati al ritorno furono oggetto di scambi accademici con Londra, Lisbona o Napoli fra popoli contraddistinti dalla medesima sete di conoscenza e avventura. Poi vennero i tedeschi e gli austriaci. E più tardi la caccia alle risorse naturali e la brama per il loro controllo. A partecipare a queste spedizioni erano spesso anche missionari che diffondevano la fede cristiana e progressivamente finirono per installarsi nei luoghi esplorati e per farsi coinvolgere nei circuiti degli scambi commerciali e dei sostegni logistici.

La competizione scientifica si trasformò ben presto in confronto geopolitico a causa degli attriti tra nazioni europee e del desiderio diffuso di fondare imperi coloniali sul continente africano. Ogni grande potenza europea si ritagliò il proprio impero, andando a coprire quasi tutto il continente dopo l'inaugurazione del Canale di Suez nel 1869. A dominare il panorama fu la competizione franco-britannica, con Londra che si impadronì dell'Africa orientale trapiantandovi il modello coloniale messo in pratica in India. La sparizione fu poi cristallizzata dal congresso di Berlino del 1884 promosso dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck. La Francia organizzò la propria presenza istituendo l'Africa equatoriale (Aef) e l'Africa occidentale (Aof), sulla scia di quanto già fatto in Nordafrica, dove aveva messo piede nel 1830 per eliminare i barbareschi e cacciare gli ottomani, riuscendo in un compito in cui gli spagnoli avevano fallito nei secoli precedenti. Per la repubblica e l'impero, l'Africa costituì uno spazio di grande impegno collettivo. E durante gli anni bui dell'occupazione tedesca offrì profondità strategica, vestendo i colori della Francia libera e servendo da piattaforma di preparazione militare per permettere

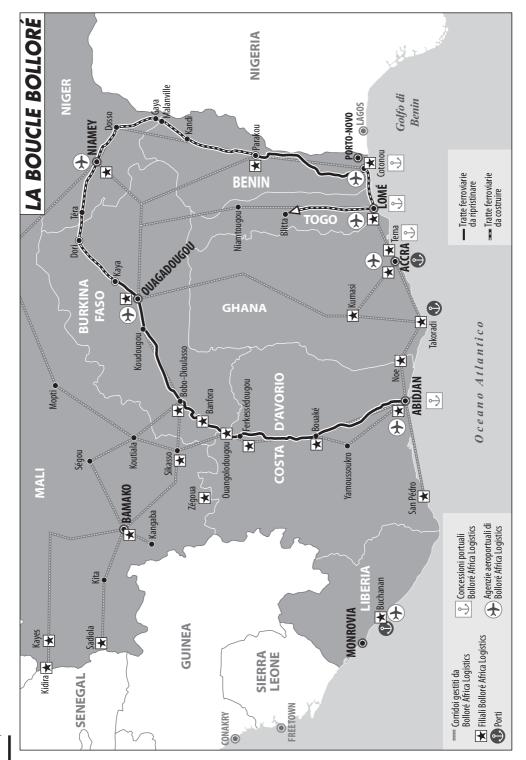

alla madrepatria di rimettere piede in Europa durante la liberazione dal nazifascismo, in cui peraltro l'armata dell'Africa ebbe un ruolo decisivo.

Resta senza dubbio ancora da scrivere una storia dell'impero coloniale francese in Africa che dialoghi con la storia dei popoli locali che – volenti o nolenti – ne sono stati partner o sudditi. Tuttavia, di quest'esperienza non si può trascurare la volontà scientifica che l'ha spinta, la passione culturale che l'ha animata, la dimensione educatrice, sanitaria, altruista e civilizzatrice che l'ha strutturata, nonché un'integrazione rivelatasi più politica e culturale che socioeconomica.

In ogni caso, alla fine della seconda guerra mondiale il tempo degli imperi coloniali era ormai tramontato e i «popoli della libertà» che avevano sconfitto l'Asse avevano diffuso ovunque, incoraggiati da Washington, un messaggio di emancipazione dalla tutela straniera che non poteva più essere ignorato. L'Africa ne fu uno dei maggiori beneficiari poiché più di cinquanta nuovi Stati videro la luce nel secondo dopoguerra.

Quanto alla Francia, i protettorati di Tunisia (1881) e Marocco (1912) ottennero l'indipendenza nel 1956 al termine di una serie di negoziati e ricatti tra nazionalisti e metropoli che non sfociarono in scontri eccessivi. Le élite locali erano d'altronde da tempo legate all'amministrazione impiantata da Parigi – in particolare in Marocco – e la distribuzione dei poteri tra le autorità tradizionali e il governo coloniale era relativamente armoniosa, frutto della gestione del generale Lyautey che aveva applicato quanto sperimentato nel Tonchino. A garantire una transizione controllata fu l'energico sultano Muhammad bin Yūsuf, il futuro re Muhammad V. In Tunisia si fece invece strada una struttura sociopolitica piuttosto vicina a quella italiana e francese, stimolata dalle rivendicazioni avanzate da un personaggio di grande statura quale Habīb Bourguiba. Totalmente diverso il discorso per l'Algeria: suddivisa dal 1848 in dipartimenti francesi, ottenne l'indipendenza solo dopo una sanguinosa guerra di liberazione scoppiata nel 1954 e terminata nel 1962 con il brutale esodo alla volta dell'Esagono di un milione di algerini di ceppo francese e di sostenitori della metropoli. In questi tre paesi si sono poi installati poteri forti che hanno mantenuto stretti legami con la Francia, spesso tramite famiglie divise fra le due sponde del Mediterraneo.

A quella del Nordafrica fece seguito la generale decolonizzazione dell'Africa subsahariana, che avvenne in blocco all'inizio degli anni Sessanta. In questo processo Parigi poté appoggiarsi a élite francesizzate integrate nella vita parlamentare e spesso affiliate alle famiglie politiche della metropoli. A incarnare questo periodo sono personaggi di grande calibro come Ruben Um Nyobé in Camerun, Léopold Sédar Senghor in Senegal, Félix Houphouët-Boigny in Costa d'Avorio, Modibo Keïta in Mali, David Dacko nell'attuale Repubblica Centrafricana, Ahmed Sékou Touré in Guinea. Nel passaggio di consegne a imporsi furono i nazionalisti sui federalisti, questi ultimi fautori di un sogno panafricano simboleggiato dalla creazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana (Oua) nel 1963.

Presto emerse, però, che i poteri impostisi nelle ex colonie presentavano numerosi limiti. La maggior parte delle nazioni venutesi a creare non esistevano

in èra precoloniale, salvo notevoli eccezioni come Etiopia e Ghana. La nuova classe dirigente si limitò a sostituire quella francese, prolungandone di fatto le modalità dell'amministrazione coloniale senza africanizzare le pratiche politiche e sociali e senza razionalizzare la sostenibilità geopolitica e geoeconomica. Le frontiere ereditate dalla colonizzazione – confini amministrativi più che delimitazioni etniche, economiche o nazionali - non vennero modificate a causa dei troppo cauti principi dell'Oua, intaccando così la sostenibilità di numerosi paesi. Le risorse di cui essi disponevano si rivelarono troppo disparate, quando non fonte di competizione. Né i nuovi Stati poterono dotarsi di saldi punti di riferimento continentali, poiché le lingue lasciate in eredità dalle potenze coloniali avevano tracciato comunità dai contorni incoerenti. Infine, scegliendo come principio organizzativo dell'Africa un modello derivato dalla costruzione europea, l'Oua imboccò un difficile cammino, contrassegnato dalla promozione degli Stati nazionali, dai costosi aggiustamenti strutturali necessari a impiantare un'economia liberale e dall'adozione di una democrazia parlamentare in società in cui il ruolo dell'individuo nello strutturare la vita politica è molto minore che in Europa. Difatti, negli anni Settanta la triade della modernità europea Stato-liberalismo-democrazia non ebbe vita facile in Africa.

La Francia accompagnò le proprie ex colonie garantendo sicurezza e partecipando al loro sviluppo pur senza riuscire a evitare due ostacoli considerevoli. Primo, la costituzione di gruppi di pressione economica franco-africani che sfruttarono a proprio vantaggio le ricchezze – soprattutto petrolifere – del continente. Secondo, l'ascesa di uomini forti che, accaparratosi il potere politico, cedettero alla tentazione di instaurare regimi dinastici, poi obiettivo di rivolte militari molto spesso represse con la connivenza di Parigi. L'Africa delle reti d'influenza si rivelò dunque ben più cogente di quella dei diritti dell'uomo.

3. Oggi le tracce della Francia in Africa sono ancora ben visibili in almeno tre realtà: il mantenimento del franco Cfa nella maggioranza degli Stati nati in seguito all'emancipazione da Parigi; la persistenza di un forte dialogo tramite vertici ricorrenti che travalicano la sola dimensione linguistica francofona; il regolare intervento di Parigi nelle crisi continentali. Citiamo a titolo esemplificativo dell'ultimo decennio le operazioni in Libia, Repubblica Centrafricana, Costa d'Avorio e Mali, spesso condotte a partire da basi militari distribuite tra Gibuti e Dakar, passando per N'Djamena. Più di 5 mila uomini sono permanentemente impegnati per la sicurezza e la stabilità africana, per il mantenimento delle quali spesso la Francia si trova da sola – l'Unione Europea evita quanto possibile il proprio coinvolgimento – o in dialogo con i suoi interlocutori più fedeli, ossia Stati Uniti e Regno Unito.

Ciò che maggiormente colpisce l'osservatore, però, è la maniera in cui le potenze straniere si sono spartite il controllo del continente africano.

Esclusa l'Africa settentrionale (che, pertiene più a una logica euromediterranea), l'intera costa africana orientale è sotto l'attento controllo di Cina e India. I due paesi hanno concentrato le proprie forze nel Corno d'Africa, dove hanno lottato

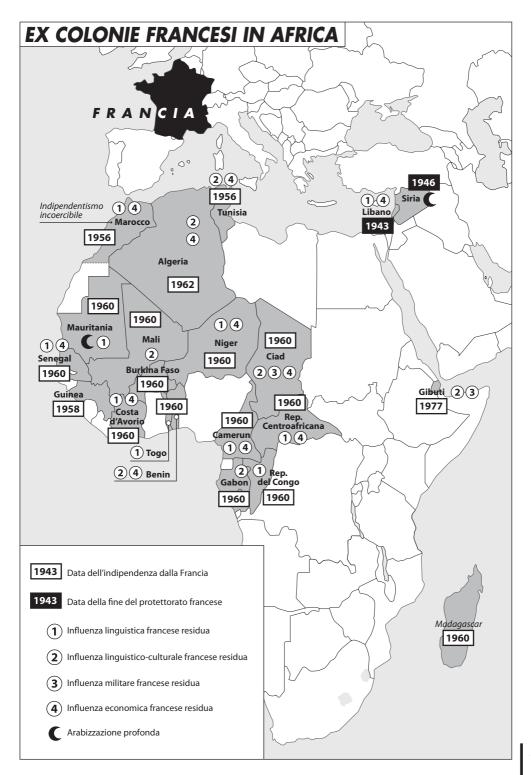

assieme alle forze giapponesi, europee e americane contro la pirateria e le minacce al traffico marittimo. All'imbocco del Golfo di Aden, la base di Gibuti - ex colonia francese – è diventata il crocevia della presenza strategica delle grandi potenze asiatiche ed europee sul fronte dell'Africa orientale.

Ouanto al Golfo di Guinea e alle coste occidentali del continente - dove imperversano forme diverse ma sempre minacciose di pirateria e instabilità - sono l'oggetto di premure speciali da parte dei francesi, che vi hanno dispiegato una missione navale permanente da ormai più di dieci anni. Non mancano neppure l'interesse brasiliano e una direttrice portoghese nell'Atlantico meridionale che si innesta sull'asse sud-sud dei Brics collegando Rio de Janeiro al Capo di Buona Speranza, a Durban, al Canale del Mozambico e all'Australia.

Sul piano ideologico-religioso, poi, assistiamo a un flusso massiccio in direzione della Libia dei combattenti maghrebini del cosiddetto Stato Islamico cacciati da Siria e Iraq nonché a una competizione tra influenze islamiste su questo territorio, completamente destrutturato dall'intervento occidentale della Nato. Si registra anche una forte spinta salafista che a partire dalla penisola arabica investe la fascia saheliana con importanti punti d'appoggio in Nigeria, Niger e Mali e si pone come obiettivo l'eliminazione dell'islam marabuttico africano, per rimpiazzarlo con un islam di stretta osservanza araba.

L'odierna geopolitica africana è frammentata tra questi centri di potere e d'influenza straniera, il che rende estremamente difficile il consolidamento di poli subregionali. La Francia si aggiunge a Qatar, Arabia Saudita, Iran, Brasile, Cina, Russia e Stati Uniti nel controllo della sicurezza e libertà di navigazione intorno all'Africa.

I prossimi attori principali dello sviluppo strategico africano sono già stati individuati. Si tratta dei paesi emergenti nella regione mediterranea, Marocco e Turchia. Il regno alauita è da poco rientrato nell'Unione Africana e bussa alla porta della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao, da acronimo in francese, n.d.r.) con in mano un ambizioso piano d'investimenti industriali e in servizi che interessa tutti i territori dell'ex Aof e dell'ex Aef. Quanto ad Ankara, investe massicciamente nello sviluppo dell'Africa orientale, dove la sua cultura imprenditoriale e la sua religione di Stato costituiscono preziose teste di ponte.

La Cina si preoccupa invece di strutturare le due «vie della seta» transahariane, che si profilano l'una come rotta energetica e manifatturiera tra Mediterraneo e Golfo di Guinea e l'altra, compresa tra Atlantico e Mar Rosso, come collegamento con l'Europa. Parigi segue con interesse questi sviluppi sintomatici dell'interventismo di Pechino, che si è installata in maniera duratura sia nel Mediterraneo sia in Sudan e gioca un ruolo non trascurabile nella missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), così come nella valorizzazione delle rive del Niger per fini legati alla risicoltura.

4. Benché il sogno di un «rinascimento africano» continui a essere brandito dai 160 | visionari, l'èra dei grandi leader che l'hanno voluto incarnare – Gheddafi, Wade e Mandela tra gli altri – sembra tramontata ed è nelle varie Afriche che si disegnano i futuri del continente, piuttosto che ad Addis Abeba, sede dell'Unione Africana.

Per parte sua, la Francia sostiene attivamente la Cedeao e l'aiuta a costituirsi in centro regionale, esercitante influenza tra Abidjan e Dakar. Per Parigi, tuttavia, la priorità è l'Africa del Nord, soprattutto nell'ambito di uno sviluppo armonioso dei paesi rivieraschi del Mediterraneo occidentale. Questo bacino comprende i tre grandi paesi latini d'Europa con i loro 174 milioni di abitanti e i tre Stati del Maghreb, che ne contano meno di 100. Con siffatte risorse demografiche, questo spazio possiede gli attributi necessari a diventare un laboratorio della globalizzazione, grazie anche alla longevità e alla produttività delle relazioni fra una sponda e l'altra del Mediterraneo, alla complementarità delle rispettive economie e all'omogeneità culturale tra Nord e Sud. Storicamente, i tentativi di valorizzare le risorse comuni sono falliti a causa anche della pervasività della questione israelo-palestinese. Oggi che quest'ultima ha ceduto il passo alle tensioni levantine tra Turchia, Iran e Israele (con la Russia come giudice e arbitro), il Mediterraneo occidentale può ritrovare una propria forma di autonomia strategica. E proprio perché l'Unione Europea non è mai stata così spaccata fra logiche mediterranee e logiche continentali, fra Nord e Sud, la pista latino-maghrebina dovrebbe imporsi a tutti come prioritaria.

Siamo consapevoli degli ostacoli: la questione saharawi ereditata dal periodo coloniale, il futuro del regime algerino e la modernizzazione di questo paese di oltre quaranta milioni di abitanti che si frappone tra Francia e Africa, la viabilità della riforma democratica tunisina gravata dalla scomparsa delle istituzioni statali in Libia.

Tuttavia, i paesi latini sono in possesso delle chiavi per comprendere l'entità delle poste in gioco nel Maghreb e dispongono di rapporti speciali, quasi esclusivi, con le società nordafricane. Possono e dunque devono contribuire a trovare soluzioni di cui beneficeranno oltre 250 milioni di persone nel Mediterraneo occidentale. La responsabilità spetta a essi, primi e principali attori chiamati a sbrogliare la matassa dotandosi di un progetto collettivo. Più che Ucraina, Siria, Palestina o Yemen, ecco una priorità strategica per Roma, Parigi e Madrid in Africa.

(traduzione di Alessandro Balduzzi)



# COME PARIGI HA PERSO IL MEDIO ORIENTE

di Olivier Hanne

L'ostinazione a contare nel Levante espone i limiti della politica estera francese, da tempo priva di mezzi commisurati alle ambizioni. Dai fasti di Sykes-Picot alle odierne miserie siro-irachene, la parabola discendente del terzomondismo. Resta il Libano.

1. A FRANCIA È RINOMATA PER LA SUA «POLITICA araba», per la capacità di imporre le proprie posizioni diplomatiche in Medio Oriente e per giocarvi le proprie carte negoziali. Parigi è una delle poche capitali occidentali in grado di intervenire politicamente o addirittura militarmente nella regione. Tuttavia, la geopolitica francese, dall'Egitto all'Iran, è più instabile di quanto sembri e non può smarcarsi dalla leadership degli Stati Uniti, con i quali Parigi è in buona parte allineata.

Per la Francia, la sfida del Medio Oriente non è primariamente economica, dal momento che le esportazioni verso la regione si situano nel 2017 intorno a 15,4 miliardi di euro, pari al 3,3% del totale, molto indietro rispetto all'Ue (52%), agli Stati Uniti (7,3%), all'Asia e persino all'Africa. Nonostante l'apparente vicinanza di Parigi ai paesi del Golfo, non possiamo parlare di un forte interesse commerciale per l'area, poiché l'andamento delle suddette esportazioni è fortemente variabile: +12,7% nel 2015, -7,3% nel 2016, +9% nel 2017. La crescita è dovuta alle forniture aeronautiche all'Iran, la cui apertura ai mercati internazionali è appesa a un filo. Né la Francia è legata ai capitali e al petrolio del Golfo, poiché le importazioni dalla regione ammontano a 10 miliardi di euro nel 2017, l'1,9% del totale 1.

Se la Francia è interessata alla regione, è per i suoi legami storici e la volontà d'imporre la propria diplomazia, specie negli accordi di pace: tra Israele e Palestina dal 1967 e più recentemente in Siria. Ma Parigi ha davvero i mezzi per una simile ambizione? La complessità del quadro regionale rende la voce della Francia sempre più fioca, soprattutto perché essa ha assunto posizioni diplomatiche talvolta contraddittorie e persino pericolose.

Il caso dell'Iran è emblematico delle difficoltà francesi. Nonostante l'abbia aiutata a lanciare il programma nucleare civile negli anni Sessanta, Parigi considera

Teheran il principale fattore di destabilizzazione regionale dalla rivoluzione del 1979. Dopo la prima crisi sul nucleare iraniano nel 2003, l'elezione nel giugno 2005 del conservatore Mahmud Ahmadi-Nejad – il quale sosteneva che l'energia nucleare fosse un diritto dell'Iran – ha reso la diplomazia francese tra le più intransigenti dell'Occidente. Su iniziativa di Parigi e Washington, il 23 dicembre 2006 il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha votato la risoluzione 1737 che impone all'Iran sanzioni volte a interromperne l'attività di arricchimento dell'uranio. Gli asset delle banche iraniane sono stati congelati. Dal 2008, la Francia ha applicato le sanzioni alla lettera: il volume delle esportazioni francesi verso l'Iran, che ammontava a 4,5 miliardi di dollari, è crollato. Le aziende francesi con una presenza storica nel paese, come Renault o Peugeot, hanno visto le loro attività ridotte al minimo. I principali progetti industriali e aeronautici (ad esempio Airbus) sono stati interrotti. Tra il 2008 e il 2014, tutte le vecchie reti commerciali sono state congelate e i francesi sostituiti da indiani, cinesi e russi, i veri beneficiari delle sanzioni economiche.

L'elezione del moderato Hassan Rohani nel giugno 2013 ha determinato un cambiamento radicale della situazione, rilanciando i negoziati sul nucleare civile. Ma la Francia ha continuato a condannare l'Iran, anche quando gli Stati Uniti hanno aperto i colloqui che hanno portato all'accordo di Vienna del luglio 2015, firmato dalla Francia ma immediatamente criticato dalla stessa. La linea dura contro Teheran ha prevalso ancora una volta quando il regime ha lanciato la sua azione militare contro lo Stato Islamico nel 2014. L'elezione di Trump sembra aver dato ragione alla risolutezza francese, dal momento che il nuovo presidente ha identificato l'Iran come principale sostenitore del terrorismo nella regione e ha difeso l'Arabia Saudita. Ma il cambio di atteggiamento a Washington non deve nulla alla Francia, che potrebbe invece ritrovarsi isolata: nella crisi che vede contrapposta l'Arabia Saudita al Qatar dal giugno 2017, l'esibita simpatia nei confronti di Doha (cui forse non sono estranei gli investimenti dell'emirato) le ha fatto perdere agli occhi di Riyad la credibilità guadagnata nel contrasto al nucleare iraniano.

2. Per comprendere i punti di forza e di debolezza dell'azione francese in Medio Oriente, bisogna considerare la storia. Dal momento in cui, nell'VIII secolo, l'Europa si è confrontata con il potere militare musulmano, i re dei franchi si sono sempre presentati come il braccio armato del cristianesimo, stabilendo contatti diplomatici con i principi d'Oriente. Intorno all'801, l'ebreo Isacco fu inviato da Carlo Magno come ambasciatore eccezionale dal re di Persia. L'imperatore entrò anche in contatto con il califfo di Baghdad, Hārūn al-Rašīd, dal quale ottenne l'autorizzazione a distribuire le elemosine ai cristiani della Terrasanta.

Il coinvolgimento dei signori francesi nelle crociate fu un altro momento storico decisivo: furono i baroni della Piccardia, delle Fiandre e dello Champagne a occupare e sfruttare le coste del Medio Oriente nei secoli XII e XIII, fino alla loro sconfitta di fronte alle truppe arabo-turche. All'epoca, in Palestina e in Siria i cristiani arabi parlavano il francese; le città fortificate dai re capetingi erano gestite dai poulains, i francesi nati sul posto.

Nonostante il ricordo delle crociate, la Francia e l'impero ottomano intrattennero relazioni cordiali. Il re Francesco I inaugurò nel 1536 l'alleanza innaturale con il Grande turco contro l'imperatore Carlo V. Vennero eseguite anche operazioni navali congiunte. Il realismo politico ebbe la meglio e ispirò anche Luigi XIV, alleatosi a Mehmet IV. Il sultano concesse al re di Francia le capitolazioni, ossia privilegi amministrativi e commerciali in quello che divenne noto come il Levante. Per i francesi, questa vasta e mal definita regione corrispondeva alla terra sotto il controllo ottomano e accessibile alle navi o al commercio.

La spedizione egiziana lanciata nel giugno 1798 dal generale Bonaparte fu la naturale continuazione di questo interesse francese per il Medio Oriente e della lotta contro l'influenza britannica. Tra il luglio del 1798 e il settembre del 1801, le truppe francesi tentarono di impossessarsi del Nord dell'Egitto, in condizioni di estrema difficoltà. Alla fine la spedizione non riuscì a imporre la presenza francese, né modificò lo scacchiere geopolitico del Mediterraneo. Tuttavia, fece aumentare l'interesse degli europei per la regione e indusse i sovrani egiziani, ottomani e persiani a basarsi sul modello di modernità francese per trasformare la loro società e la loro economia.

Nel XIX secolo l'influenza francese era cruciale per una regione che presto sarebbe stata definita Vicino Oriente, vale a dire le province costiere dall'Egitto all'Eufrate, passando dalla Palestina e dalla Siria. Il viceré d'Egitto, Muḥammad 'Ali (morto nel 1849), modernizzò le sue terre con l'aiuto di ingegneri e ufficiali provenienti dall'Esagono. Capitali francesi erano investiti nelle ferrovie, nei porti, nel cotone e i finanzieri parigini controllano gli investimenti a Istanbul, Damasco, Alessandria e al Cairo. Il completamento del Canale di Suez nel 1869 confermò il ruolo preponderante di Francia e Gran Bretagna in Egitto, e nel commercio marittimo mondiale. La cultura francese prevaleva ovunque tra i cristiani, ma anche nella borghesia sunnita e urbana, attraverso un'imponente rete di scuole religiose. Allo stesso tempo, Parigi adottò una strategia improntata alla proiezione militare, come fu evidente nel 1861 con il lancio di una spedizione su Beirut e nell'entroterra libanese contro le milizie druse responsabili un anno prima dei massacri delle minoranze maronite. Un'operazione che si voleva umanitaria, ma che mal celava la volontà di stabilirsi militarmente nell'impero ottomano.

Nel gennaio del 1916, con il famoso memorandum Sykes-Picot Londra e Parigi progettarono di dividere il Medio Oriente ottomano in territori sotto l'amministrazione diretta delle potenze europee e in zone d'influenza. La Francia, che chiedeva una «Siria integrale», ottenne il litorale siriano-libanese (zona blu), nonché un'area d'influenza estesa fino a Mosul. L'accordo offriva alla Francia tutto il Levante in cui erano stanziati i capitali francesi.

Nel 1918, l'accordo Sykes-Picot si rivelò tuttavia inapplicabile a causa della supremazia britannica nelle operazioni militari. Il capo del governo Clemenceau dovette rinunciare alla provincia di Mosul, concessa agli inglesi, che vi avevano appena scoperto giacimenti di petrolio. Per mantenere gli impegni presi, almeno in apparenza, i vincitori optarono nell'aprile 1919 per il sistema del mandato – piut-

tosto che per quello coloniale o del protettorato - nel quale ciascuna potenza era «incaricata di consigliare, assistere e guidare le amministrazioni delle popolazioni» che si trovava a controllare. Il Libano, oggetto di tutta l'attenzione francese dal 1861, venne separato dalla Siria, dando così soddisfazione ai cristiani. La Francia conferì al Libano una struttura politica basata sul comunitarismo, ripartendo il potere secondo criteri etnico-religiosi (il famoso articolo 95 della costituzione del maggio 1926). In Siria, una volta piegate le milizie arabe a lungo sostenute da Londra, il mandato fu diviso in quattro «Stati» autonomi, al fine di ridurre le rivendicazioni nazionaliste: quello di Aleppo, con una maggioranza araba sunnita e una minoranza curda; quello di Damasco, musulmano e cristiano; lo Stato alauita, creato per questa minoranza perseguitata, che si trovava in una posizione dominante in questo piccolo territorio; e lo Stato di Ğabal al-Durūz. Parigi costituì nel marzo 1923 lo Stato del sangiaccato di Alessandretta che ospitava turchi, arabi, curdi e armeni scampati al genocidio. Questa frammentazione dava alla Francia un alto grado di popolarità tra le minoranze ed evitava il dominio sunnita. Ma non la mise al riparo dalle endemiche rivolte scoppiate specialmente tra il 1925 e il 1927.

La seconda guerra mondiale affrettò l'uscita di scena della Francia. Il paese perse parte della sua credibilità presso i nazionalisti arabi accettando di negoziare con la Turchia sul sangiaccato di Alessandretta nel 1936, al fine di ottenere la neutralità di Ankara nel conflitto. Nel gennaio 1944, la Francia riconobbe l'indipendenza dei due mandati. Il generale de Gaulle fece sbarcare le truppe nel maggio 1945 per riconquistare il potere in Siria, ma Damasco si ribellò immediatamente e gli inglesi s'imposero sulle velleità dell'alleato. Nell'aprile 1946 gli ultimi soldati francesi lasciarono la Siria. Benché Parigi mantenesse reti locali e la propria influenza culturale, i potenti movimenti nazionalisti in Siria, in Turchia e persino in Libano hanno da quel momento in poi impedito il ritorno di qualsiasi progetto geopolitico francese. La conclusione della guerra coincide dunque con la fine del Vicino Oriente francese. Dal 1946, la Francia non ha mai più perseguito una geopolitica costante nella regione o riacquistato un ruolo importante, venendo sostituita dagli Stati Uniti e dall'Urss.

3. L'allineamento della politica francese a quella di Washington iniziò nel dopoguerra, durante la Quarta Repubblica (1946-58), i cui leader optarono per il campo atlantista di fronte al pericolo rappresentato dall'Urss. Benché sostenesse di rimanere indipendente, Parigi adottò per il Medio Oriente la stessa postura geostrategica degli Stati Uniti: il controllo del petrolio e il contrasto all'influenza sovietica, pur rimanendo cauta sull'ambizione di creare Stati stabili e democratici.

La Francia sostenne gli Stati del Patto di Baghdad (1955), stipulato su iniziativa degli Stati Uniti contro Mosca: Turchia, Iraq, Iran e Pakistan. Sviluppò così una stretta cooperazione economica e scientifica con l'Iran dello scià, in particolare sostenendone l'aviazione militare e gettando le basi di un'industria nucleare civile. All'epoca, gli iraniani potevano persino entrare in Francia senza visto. Viceversa, l'Egitto di Nasser veniva visto con sospetto, poiché il colpo di Stato dei liberi ufficiali (1952) aveva rovesciato una monarchia che aveva stabilito solide collaborazio-

ni con la Francia in campo economico e culturale. E perché il nuovo regime aveva espulso gli insegnanti religiosi di nazionalità francese.

In Libano, l'influenza francese era in quel periodo molto forte e il paese, nonostante le tensioni intercomunitarie, scelse senza esitazione il campo occidentale. Parigi continuò ad appoggiare i maroniti e a interferire nella vita politica, sostenendo ad esempio i propri candidati alla carica di presidente della Repubblica. Non sempre con successo, dato che nel 1952 fu il filo-britannico Camille Chamoun (Kamīl Šam'ūn) a essere eletto al posto del francofilo Béchara al-Khoury (Bišāra al-Ḥūrī).

Sebbene fedele al blocco atlantista, Parigi intendeva difendere i propri interessi diplomatici, anche al prezzo di un equilibrismo che metteva in dubbio la risolutezza e la sincerità delle sue politiche. La Quarta Repubblica giocò così la carta israeliana, in un momento in cui Washington era ancora diffidente nei confronti dello Stato ebraico. Parigi fornì a Israele la sua prima tecnologia nucleare, preludio alla costruzione del deterrente atomico israeliano. I due paesi condividevano la stessa preoccupazione per l'ascesa di Nasser in Egitto e per il panarabismo nella regione.

La spedizione di Suez fu l'ultimo tentativo della Francia di ritagliarsi un'autonomia strategica in Medio Oriente: il fallimento la isolò sulla scena internazionale, costringendola a riallinearsi rapidamente a Washington. Quando, nel luglio 1956, Nasser nazionalizzò il Canale di Suez, Parigi e Londra persero una delle maggiori fonti di finanziamento e videro messa in dubbio la loro influenza – peraltro in declino – nel Mediterraneo orientale. Nell'ottobre del 1956, approfittando della distrazione internazionale a causa della repressione sovietica a Budapest, le due potenze europee occuparono Suez e il Canale, mentre Israele si univa a loro per invadere il Sinai. Vittoria militare travolgente, ma l'opinione internazionale fu così sfavorevole che l'offensiva venne abbandonata e il Sinai evacuato. La Francia dovette rinunciare al controllo del Canale. Parigi, come Londra, era ormai estromessa dalle decisioni sul Medio Oriente.

L'immagine della Francia in Medio Oriente fu profondamente indebolita da Suez, tanto più che la guerra in Algeria e le difficoltà della decolonizzazione le impedirono di imporsi nel contesto regionale. L'ascesa di de Gaulle (1958) e la fine dell'Algeria francese (1962) modificarono gradualmente gli equilibri, dato che la Francia poté proporsi come potenza filo-araba, secondo le parole del generale: «Avevamo recuperato con le popolazioni arabe d'Oriente la stessa politica di amicizia e cooperazione che per secoli aveva guidato la Francia». Il generale interpretò questa svolta diplomatica come un modo per favorire la distensione nella regione: un'analisi a dir poco discutibile.

Nel giugno 1967 Israele trionfò sui suoi vicini durante la guerra dei Sei giorni e occupò il Golan, la Cisgiordania e il Sinai. Questo successo convinse gli Stati Uniti a schierarsi in difesa dello Stato ebraico, ma non de Gaulle, che espresse apertamente la sua sfiducia verso Israele in una conferenza stampa del 27 novembre 1967, durante la quale dichiarò che l'insediamento sionista in Palestina era stato fatto «in condizioni scarsamente giustificabili», qualificò gli ebrei come «popolo d'élite, sicuro di sé e autoritario» e Israele come «Stato guerrafondaio». La Francia

sostenne quindi la risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza che condannava l'estensione territoriale di Israele mediante la forza, ma allo stesso tempo confermò che in caso di attacco deliberato a Israele lo avrebbe difeso.

Benché il gollismo proclamasse l'indipendenza della sua visione e del suo impegno verso il Medio Oriente rispetto agli Stati Uniti, l'originalità francese si limitava al Libano e a Israele. Per il resto, de Gaulle seguì fedelmente Washington: si allontanò dalla Siria, che dal colpo di Stato del 1963 interruppe i tradizionali legami con la Francia; criticò l'Egitto per il benevolo panarabismo nei confronti di Mosca; sostenne il blocco di Turchia, Iraq e Iran contro l'Unione Sovietica.

Dopo la scomparsa del generale, la Francia è sembrata rinunciare alla sua (relativa) specificità nella regione. Come gli Stati Uniti, ha insistito sulla difesa di Israele, sulla promozione del dialogo nella questione palestinese e sullo sviluppo di un equilibrio che impedisse a uno dei poteri regionali di prevaricare l'altro (fosse l'Arabia Saudita, l'Egitto, l'Iran o la Turchia). Persino il Libano, il più francofilo e francofono dei paesi della regione, ha iniziato in questo periodo a sfuggire all'influenza di Parigi a causa dell'inizio della guerra civile, nel 1975. In virtù dei propri tradizionali legami con i maroniti, la Francia tentò di prestare aiuto alle *katā'ib*, le milizie cristiane, ma il ricorso di queste ad azioni di inusitata violenza costrinse ben presto i francesi a fare i conti con il terrorismo sciita, con le milizie sunnite e con i combattenti dell'Olp. In seguito, Parigi ha tentato di nascondere la propria influenza nel Paese dei Cedri fornendo i due terzi delle truppe del contingente di *peace-keeping* delle Nazioni Unite (Unifil).

4. Dopo de Gaulle, nessun governo ha modificato i fondamentali della diplomazia francese in Medio Oriente. Questa si distingue da quella americana solo per il ricorso a manovre a effetto, iniziative simboliche e a volte contraddittorie, spesso basate sulla sola comunicazione, che raramente hanno conseguenze, ma che si rivelano funzionali al prestigio di Parigi.

Mitterrand è il primo a sistematizzare questa modalità d'azione, che de Gaulle aveva già usato. Quando lo scià d'Iran viene rovesciato nel 1979, portando con sé i vecchi legami occidentali, Mitterrand cerca di compensare la perdita d'influenza giocando sull'accoglienza all'ayatollah Khomeini, ospite in Francia per tre mesi a Neauphle-le-Château prima di prendere il timone della rivoluzione. Mitterrand non è però privo di ambiguità nei confronti della Repubblica Islamica: spinto dagli Stati Uniti e dal Consiglio di Cooperazione del Golfo fornisce infatti armi, missili Exocet e una flotta aerea completa all'Iraq di Saddam Hussein per bloccare gli sciiti rivoluzionari <sup>2</sup>. Durante la guerra tra Iran e Iraq (1980-88), la posizione francese è identica a quella degli Stati Uniti, anche se alcuni uomini vicini al presidente socialista sono sensibili alla dialettica rivoluzionaria iraniana.

In Libano, la guerra civile è costosa per la Francia: nel settembre 1981 l'ambasciatore Louis Delamare viene assassinato a Beirut, probabilmente dai servizi segreti siriani che vendicano così la condanna del regime di Damasco da parte di Parigi. Di fronte all'alleanza tra questa e Baghdad, l'Iran organizza nell'ottobre 1983 l'attentato contro il palazzo Drakkar a Beirut, in cui muoiono 58 paracadutisti francesi e 241 soldati statunitensi, parte della forza d'interposizione Onu a Beirut. Mitterrand si reca immediatamente nella capitale libanese e il mese successivo il governo ordina il bombardamento dei miliziani sciiti di Amal e dei pasdaran nella valle della Biqā'; tuttavia, il ministro degli Esteri Claude Cheysson mette in guardia i miliziani sull'imminenza del raid, che colpisce così bersagli vuoti. L'idea era evitare di innescare un ciclo di rappresaglie con Siria e Iran, ma l'iniziativa ha un impatto negativo sulle truppe francesi e sull'opinione pubblica internazionale.

Per dare ulteriori garanzie e apparire più neutrale nel conflitto, Parigi si allontana gradualmente dal partito falangista libanese (Kata'īb). In tal modo, la Francia sembra abbandonare i maroniti senza avere l'appoggio della milizia musulmana, responsabile di molti sequestri di giornalisti francesi. Nel 1985-86, la capitale francese è colpita da una sequenza di attentati per mano di movimenti vicini a Ḥizbullāh e all'Iran. Gli accordi di Ṭā'if dell'ottobre 1989, che segnano la fine della guerra civile, confermano lo sfratto dei francesi dal Libano e la vittoria della Siria, che di fatto controlla il paese. François Mitterrand però compie un nuovo colpo di scena accogliendo nell'ottobre 1990 all'ambasciata di Beirut, poi in Francia, il generale Michel Aoun (Mīšāl 'Awn), che continua ostinatamente la lotta contro l'asservimento del paese.

Il Vicino Oriente, regione privilegiata della presenza francese, assiste dunque alla disfatta di Parigi negli anni Novanta. Assente dagli accordi di Oslo del 1993 tra Israele e l'Olp, la Francia intrattiene relazioni fragili con il resto dell'area. Dopo la fine della guerra Iran-Iraq, Saddam Hussein si rivela un attore troppo pericoloso per costruirci un'alleanza. E così l'Eliseo si schiera senza esitazione con gli Stati Uniti durante la guerra del Golfo del 1991, pur fornendo un irrisorio apporto militare: la divisione Daguet conta 17 mila uomini sugli oltre 900 mila dell'intera coalizione. La Francia salva la faccia, ma non molto altro.

5. Gli attentati dell'11 settembre 2001 spingono la Francia nella guerra contro il terrorismo avviata da George W. Bush. Parigi dispiega forze speciali e truppe in Afghanistan per guidare la caccia a Osama bin Laden e alle reti terroristiche talibane. Così facendo però accetta di abbandonare il suo ruolo privilegiato in Medio Oriente per impegnarsi in un'area che conosce appena, dove finirà impantanata perdendo 10 uomini nell'agosto 2008 durante l'imboscata nella valle di Uzbin.

La Francia partecipa anche all'isolamento diplomatico dei regimi di Saddam Hussein in Iraq, Baššār al-Asad in Siria, Gheddafi in Libia e dell'Iran in cerca della Bomba. È in nome di questi imperativi americani che Jacques Chirac sostiene la «rivoluzione dei Cedri» in Libano: l'uccisione da parte dei servizi segreti siriani dell'amico di Chirac ed ex primo ministro Rafiq Ḥarīrī il 14 febbraio 2005 spinge i libanesi a rifiutare la sottomissione del paese alla Siria. Le pressioni congiunte di Francia e Stati Uniti costringono quindi Damasco a ritirare le sue truppe dal Libano.

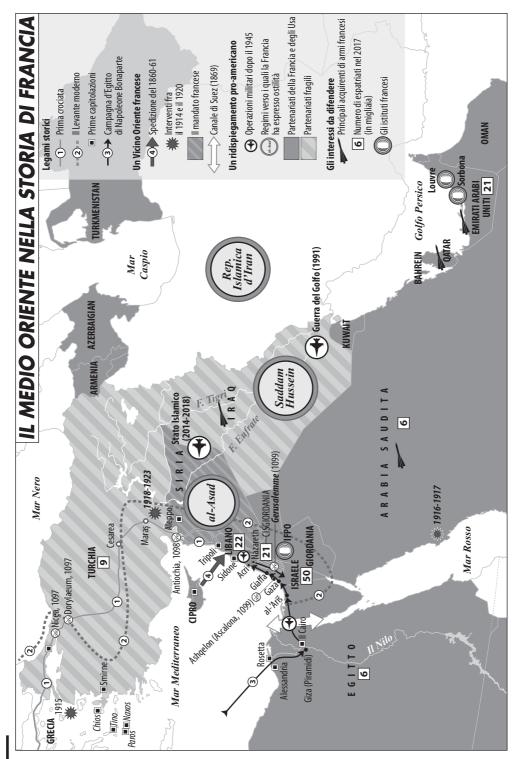

Eppure Chirac non si discosta dalla tradizione retorica francese, attorno a cui pretende di plasmare la propria diplomazia in Medio Oriente, a volte in contraddizione con Washington. Nel febbraio 2003, il ministro degli Esteri Dominique de Villepin pronuncia un famoso discorso all'Onu, contestando la legittimità di qualsiasi intervento militare in Iraq. Ma dietro l'eloquenza si cela l'incapacità di influenzare le decisioni in Medio Oriente, tanto che nulla impedisce agli Stati Uniti di invadere l'Iraq il mese successivo.

Con la sua audacia e i suoi discorsi, Chirac si presenta come l'erede della diplomazia gollista filo-araba, critica nei confronti di Israele e degli Stati Uniti. Come quando nel 1996, in mezzo alla folla di Gerusalemme, difende i palestinesi contro i servizi di sicurezza israeliani responsabili di un attacco appositamente filmato. O come quando nel 2004 permette il ricovero di Yasser Arafat, assediato dalle forze di difesa israeliane a Rāmallāh e isolato sulla scena internazionale, a Clamart, ospedale in cui il leader palestinese muore nel novembre di quell'anno.

A partire dagli anni Duemila e in particolare con Nicolas Sarkozy e Francois Hollande, Parigi rivede profondamente la sua posizione strategica nel Medio Oriente: abbandona ogni speranza di esercitarvi la propria influenza e di avere un peso sulla questione israelo-palestinese, si orienta nuovamente verso il Golfo per influenzare l'Iran e trovare sbocchi commerciali<sup>3</sup>. Dall'altra parte, le petromonarchie sunnite sono felici di tessere con la Francia accordi di cooperazione nel campo della difesa (Kuwait 1992, Qatar 1994, Emirati Arabi Uniti 1995). I rapporti militari tra Francia ed Emirati Arabi Uniti sono particolarmente saldi, come dimostra l'inaugurazione nel maggio 2009 della prima base in un paese arabo. Gli Emirati hanno acquistato oltre la metà delle loro attrezzature militari dalla Francia. Quanto al Qatar, è equipaggiato per l'80% con materiale francese.

La recente guerra contro lo Stato Islamico in Siria e Iraq è indicativa della fragilità della presenza francese in Medio Oriente. Dopo lo scoppio della rivolta siriana nel 2011 contro al-Asad, Parigi ha preso le distanze dal dittatore, sebbene Sarkozy l'avesse ricevuto più volte in pompa magna. La Francia è l'unico paese, insieme all'Arabia Saudita, ad aver sempre chiesto le dimissioni del presidente siriano come prerequisito per qualsiasi risoluzione del conflitto. Questa ostinazione è costata alla Francia il suo posto nella regione, essendo stata scavalcata dal dinamismo russo e dal pragmatismo americano. Chiudendo la sua ambasciata a Damasco e rifiutando ogni tipo di negoziato, Parigi si è privata di qualsiasi mezzo d'azione in Siria e ha dovuto ripiegare su gruppi di ribelli che, nel 2012, erano per la maggior parte guidati dall'ideologia jihadista.

La Francia ha condannato l'uso di armi chimiche da parte di Damasco e ha difeso questa posizione anche dopo essere stata abbandonata dagli Stati Uniti. In seguito, per denunciare tali reati ha fatto ricorso alle nozioni di «crimini contro l'umanità» e «crimini di guerra», posizione che nessuno all'Onu ha appoggiato.

<sup>3.</sup> François Hollande ha fatto sedici viaggi presidenziali in Medio Oriente durante il suo mandato: quattro in Arabia Saudita, due in Qatar, Giordania, Israele e Libano.

Successivamente ha rinunciato a colpire le milizie dell'Is a Palmira, per non essere accusata di aiutare il regime di al-Asad. Ha inoltre sostenuto la ribellione curda nel Nord della Siria e dell'Iraq, a costo di chiudere gli occhi sulle atrocità commesse da alcuni di questi gruppi, per poi abbandonarli nel 2017 rifiutando di sostenerne le rivendicazioni indipendentiste. Una politica del tutto irrealistica: la sconfitta francese in Siria è totale.

In Libano, viceversa, dopo anni di assenza la Francia si è riscoperta protagonista grazie a uno dei suoi tradizionali colpi di teatro. Nel dicembre 2017 il primo ministro Sa'd Ḥarīrī, figlio del miliardario assassinato dal regime siriano, si è ritrovato agli arresti domiciliari durante un viaggio diplomatico a Riyad. Muḥammad bin Salmān, figlio del re saudita, voleva premere sul leader sunnita per costringerlo ad aprire le ostilità contro il filo-iraniano Ḥizbullāh. Ma un tale confronto avrebbe gettato il Libano in una guerra religiosa. Il presidente francese Macron è quindi intervenuto direttamente per costringere i sauditi a rilasciare Ḥarīrī, autorizzato a volare a Parigi, per poi tornare a Beirut.

La Francia ha dunque salvato gli equilibri in Libano, come pure si è guadagnata la stima del governo iracheno con i bombardamenti aerei contro l'Is. Ma queste azioni estemporanee possono tradursi in una concreta e duratura influenza? Non sembra. Le incertezze di Parigi in Medio Oriente non le consentono di raccogliere i frutti del suo impegno. Anche perché la diplomazia francese è molto esposta alla scomoda alleanza con i regimi arabi del Golfo, i quali hanno raggiunto in passato più di un compromesso con i gruppi terroristici d'ispirazione salafita.

(traduzione di Elena Bonfiglioli)

# L'INUTILITÀ DELLO SFORZO FRANCESE DI DOMINARE L'ITALIA

di Carlo Pelanda

Parigi tenta di controllare alcuni snodi dell'economia italiana, senza riuscirci. L'approccio verticale non trova ganci nel nostro arcipelago informale. Le astuzie nostrane. Il Trattato del Quirinale non ci conviene. Elogio della simmetria.

- AL 1993 LA FRANCIA PERSEGUE UNA 1. strategia di conquista di parti importanti dell'economia italiana con lo scopo di bilanciare la potenza industriale della Germania. A questa si aggiunge, in modo integrato, una più generale azione di influenza, corroborata dal reclutamento di decine di attori politici e funzionari italiani per allineare in posizione subordinata Roma agli interessi di Parigi. Ambedue le linee d'azione sono state recentemente rinnovate e rafforzate dalla conduzione Macron, portandole a sintesi ed eseguite con modalità più intelligenti attraverso la proposta di un Trattato del Quirinale che dopo una fase preparatoria, nella primavera del 2018, dovrebbe essere siglato nell'autunno in forma solenne di relazione speciale tra Francia e Italia. Sorta di imitazione di quella formalizzata nel Trattato dell'Eliseo del 1963 e sviluppi successivi tra Francia e Germania. Scopo di questo articolo è mostrare che all'Italia non conviene perseguire tale trattato bilaterale. Comunque non prima di aver convinto sul piano politico, cioè attraverso un accordo di sostanza geopolitica, la Francia a rinunciare alla strategia di relazioni asimmetriche con l'Italia per scopi di dominio. E suggerirle che otterrebbe più vantaggi, semplicemente, instaurando relazioni simmetriche e di collaborazione normale con l'Italia. Il tentativo concettuale, in sintesi, è far finire più di un secolo e mezzo di frizione tra le due nazioni, in particolare nell'area africana e mediterranea, nonché la pluridecennale offensiva geoconomica francese che è improduttiva per ambedue le nazioni.
- 2. La Francia persegue l'idea di Europa come strumento di moltiplicazione della potenza nazionale. Nel 1963 de Gaulle concepì la strategia di strutturare la Comunità economica europea pur perseguita da alcuni cristiano-democratici europei, inizialmente voluta dagli Stati Uniti per rendere coeso il fronte occidentale contro la minaccia sovietica per renderla strumento di moltiplicazione della po-

tenza nazionale francese ormai ridotta dall'emergere di altri imperi e dalla perdita di gran parte delle colonie. Offrì alla Germania la posizione di seconda potenza europea entro una diarchia franco-tedesca. Bonn accettò, con la scusa nominalistica di spegnere per sempre il focolaio delle guerre europee, per il medesimo interesse a riprendere consistenza geopolitica, pur indirettamente, attraverso uno strumento di moltiplicazione della forza utile a creare le condizioni per la riunificazione, in prospettiva, comunque attenta a non mostrare divergenze con gli Stati Uniti. In sintesi, l'Europa a conduzione franco-tedesca fu istituzionalizzata per permettere a una Francia nazionalmente troppo piccola di avere una scala sufficiente per esercitare un'influenza globale.

Dal 1989 in poi, la Francia, spaventata dal riemergere della Germania come potenza singola europea, spinse per una strutturazione semiconfederale del modello europeo – dalla Comunità all'Unione (Maastricht 1992) – allo scopo di imbrigliare Berlino, togliendole il marco come strumento di potenza nazionale (1999). Ma gli strateghi francesi ben sapevano che il bilanciamento del potere tedesco avrebbe dovuto avvalersi anche di sostanza industriale e finanziaria, nonché di presidio geopolitico di altre nazioni rilevanti nell'area. Da questo concetto, considerando l'influenza economica prevalente della Germania in Spagna, nacque una strategia di dominio degli asset italiani e di potenziamento dell'influenza riservata delle élite già organizzata in precedenza.

3. La regia strategica francese, nella seconda metà degli anni Novanta, aiutò aziende statali e private a elaborare piani di acquisizione di entità italiane considerate snodi dell'intero sistema economico, istituti finanziari in particolare. Nel 1999-2000 vi fu un massimo sforzo per conquistare l'industria militare italiana che fallì per la reazione del governo di Roma che proprio nell'occasione istituì una sezione riservata di guerra economica che contrastò con successo il tentativo francese.

Nel 2018 si può valutare che l'offensiva francese non ha ottenuto lo scopo.

Alcune aziende di media rilevanza sono diventate di proprietà francese, così come alcune banche. Personalità francesi conducono – piuttosto bene in verità – aziende italiane, ma non si può dire che l'economia italiana sia stata integrata in quella francese né che sia sottoposta a una regia di Parigi. Il motivo è che il sistema industriale italiano è formato da piccole entità che ne definiscono una forma diffusa difficile da conquistare da parte di verticalizzatori con poteri condizionanti. Le grandi aziende verticalizzatrici – Eni, Enel, Leonardo (ex Finmeccanica) – poi, sono state ben difese dai governi italiani nonostante importanti infiltrazioni di interessi francesi. Paradossalmente, il limitato potere esecutivo esercitabile da un governo italiano, per difetto di architettura costituzionale, ha permesso di bilanciare l'azione pro-francese di qualche ministro con l'azione contraria di qualcun altro. Questo, per altro, non è l'unico caso in cui si nota che il disordine politico dell'Italia ne ha protetto la sovranità. In sintesi, dopo anni di sforzi la Francia può contare posizioni di certo rilievo nel sistema economico e finanziario italiano, ma non tali da produrre effetti di influenza sostanziale e stabile.

Certo, l'influenza francese su politica e alti funzionari italiani era e rimane notevole, ma, appunto, tale situazione non ha avuto conseguenze rilevanti. Forse la regia francese ha fatto l'errore di considerare l'economia italiana molto guidata dalla politica come è quella transalpina. In realtà gli attori economici italiani rispondono a logiche di mercato, come per altro quelli francesi, ma si fanno meno influenzare dalla politica anche perché spesso sono gli attori economici stessi a condizionare i politici, in forme molto più persuasive degli incentivi francesi. Oppure lo Stato francese ha chiesto a privati di metterci i soldi per la conquista di qualche asset italiano e questi hanno risposto picche, a parte un caso recente dove però i soldi non sono stati sufficienti.

L'Italia, in alcune occasioni, è riuscita a respingere le ambizioni francesi grazie a contingenze (geo)politiche. Per esempio, tra il 2001 e il 2005 Parigi cercò di sabotare in tutti i modi la trasformazione di Finmeccanica da preda in predatore globale. Ma in quelle contingenze la convergenza con gli Stati Uniti e il Regno Unito permise all'azienda italiana, sostenuta dal governo, di respingere facilmente le interferenze francesi. Ci fu anche una grande abilità nella squadra ad hoc del governo italiano: venne creato un finto tavolo negoziale per farlo spiare dai francesi in modo da dare loro informazioni false, mentre la vera trattativa (acquisto di asset inglesi da parte di Finmeccanica) si svolgeva altrove in modi riservati. Resta nella storia di queste materie un fatto divertente: la firma dell'accordo tra azienda italiana acquirente e gruppo inglese venditore avvenne in un ministero italiano, guidato da un ministro influenzato dai francesi, aperto alla domenica da un viceministro che, invece, seguiva lealmente l'interesse nazionale come deciso dal governo in carica. Va anche ricordato, tuttavia, che l'Italia mostrò sempre collaborazione, pur selettiva, con la Francia offrendo relazioni simmetriche in una logica di mercato, per esempio partecipazioni industriali paritetiche o bilanciate nell'aerospazio, anche per convincere la regia francese dell'inutilità di sforzi asimmetrici.

Questa analisi, per altro, resta incompiuta perché il vero obiettivo della penetrazione francese nell'economia italiana non è mai stato chiaro, pur essendo vistosi gli esempi dei tentativi di penetrazione stessa. Negli archivi c'è una lista di collaborazioni industriali ipotizzate in un incontro bilaterale tra ministri dell'Industria nei primi anni Novanta, molto ampia e orientata verso vantaggi asimmetrici per le unità francesi. I fatti successivi, tuttavia, mostrano azioni solo su parte della lista detta e un successo solo in un caso nel settore finanziario, nonché un mezzo successo nel settore industriale. Tutto il resto è poco rilevante. Quindi resta un interrogativo: i francesi a un certo punto hanno rinunciato o sono stati respinti o semplicemente non sono riusciti nell'intento per mancanza di soldi?

Stupisce, poi, l'irrealismo della strategia francese. Per esempio, la Germania condiziona sul serio l'economia italiana facendo rifornire la sua industria da miglia-ia di fornitori italiani. Se Parigi avesse voluto veramente assorbire l'economia italiana, avrebbe dovuto fare lo stesso, ma non lo ha fatto se non in minima parte.

Ma restano anche due certezze: sicuramente la Francia vuole assorbire l'industria militare italiana e Macron ha una strategia molto più raffinata di inclusione e condizionamento dell'Italia di quanto l'abbiano avuta i suoi predecessori.

4. La Francia persegue una strategia di dominio dell'industria militare europea. Da decenni Parigi sostiene un apparato militare-industriale sovradimensionato in relazione alle sue reali capacità finanziarie. Pertanto reperire risorse, oltre che dalla vendita di armi, anche da altre nazioni europee è una priorità strategica. Negli anni Sessanta la Germania fu costretta ad aiutare, in forme indirette, il finanziamento del deterrente nucleare francese e ad accettare, malvolentieri, che l'industria aerospaziale partecipata da ambedue fosse più concentrata sul piano residenziale in Francia. E Parigi volle guidare il programma spaziale europeo per utilizzare le risorse degli europei, pur concedendo bilanciamenti per evitare contrapposizioni alla sua leadership nel settore, a vantaggio del suo potenziale nazionale.

L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea toglie un oppositore alla formazione di un sistema di difesa europeo con potenziale indipendenza dalla Nato. La postura non collaborativa con gli alleati da parte dell'amministrazione Trump ha fornito motivi oggettivi per la creazione di una difesa europea, basata su consorzi europei più robusti per la costruzione di armamenti. Ciò apre per la Francia l'opportunità di consolidare la sua centralità nel settore militare e dell'industria militare, che è anche un traino rilevante per l'industria tecnologica civile, potendo godere di più risorse europee trasferite nel sistema industriale francese. Per tale prospettiva il governo francese ha predisposto, per la primavera 2018, un piano di incremento della spesa militare che dovrebbe portarla a 50 miliardi di euro/anno entro il 2025. Il segnale è che la maggior disponibilità di risorse dell'industria francese la renderà leader dei consorzi più importanti, di fatto costruendo una maggiore potenza nazionale finanziata da risorse europee.

Tale strategia, soprattutto, nelle intenzioni di Macron permette di creare un differenziale di potenza con la Germania in un settore dove Berlino non ha intenzione di ingaggiarsi come attore primario, pur coltivando riservatamente – sembra – tecnologie di superiorità strategica in alcuni settori specifici, per esempio la guerra cibernetica. Lo scopo è quello di ricreare il vecchio equilibrio diarchico concepito da de Gaulle: alla Francia il potere militare, alla Germania quello economico. Il primo prevalente sul secondo. Nei decenni passati il potere economico in realtà è stato prevalente rendendo inutile sul piano geopolitico il megainvestimento della Francia sugli arsenali. Ma il ritorno della normalità storica, cioè la guerra, dopo la sua sospensione per decenni a seguito del monopolio della violenza determinato dalla Pax Americana, ora rende un po' più importante il dominio di un arsenale militare con raggio globale, dandogli un maggiore potenziale di produttività geopolitica.

Per completare il dominio francesizzante nell'industria degli armamenti manca solo l'Italia che, dopo l'uscita di Londra dall'Ue, è il secondo sistema industrialemilitare dell'Ue. In base alle esperienze precedenti, probabilmente, Parigi non tenterà di acquisire con colpi di mano i pezzi più importanti del settore militare italiano, ma cercherà di condizionarli regolando la loro partecipazione ai programmi europei, concedendo spazio per quelli minori, ma riducendolo per quelli maggiori e qualitativamente più rilevanti. La strategia sarà quella di marginalizzare, lentamente e senza farsi troppo accorgere, l'industria italiana dandole una posizione ancillare nel sistema francocentrico europeo.

Ovviamente l'interesse nazionale italiano è sì partecipare ai programmi europei, ma in posizione di vantaggio, pur bilanciato con quello di altri. Inoltre, l'industria militare italiana è territorialmente basata anche nel Regno Unito e ha molti prodotti in concorrenza con l'industria francese. Pertanto è probabile che la pur intelligente e morbida strategia francese verrà contrastata.

5. Una situazione in cui continuino tensioni tra Francia e Italia basate sul disegno asimmetrico della prima non è conveniente per nessuna delle due. In alcuni settori tecnologici l'Italia ha capacità superiori a quelle dell'industria francese – per esempio la robotica – e se la Francia non lascia spazio per svilupparle o insiste per francesizzarle, certamente l'Italia si muoverà per formare consorzi con l'industria britannica, statunitense e nipponica. Inoltre, in parecchi mercati le armi italiane sono preferite perché ritenute meno condizionanti di quelle francesi. Va poi considerato che la ricerca di un eccesso di dominanza da parte francese nel settore dell'industria tecnologica certamente disturberà gli interessi tedeschi aprendoli a collaborazioni con quelli italiani per limitare la dominanza francese stessa. Quindi la «strategia del boa» che gli strateghi francesi stanno elaborando, pur morbida, porterà a frizioni che alla fine danneggeranno la Francia stessa.

L'Italia verrebbe però a sua volta danneggiata da un accesso ai programmi europei condizionato da una Francia con fini dominanti. Per tanto sarebbe razionale che i due governi si parlassero francamente per convergere su relazioni simmetriche dove ciascuno trovi i propri spazi di interesse in un clima collaborativo, definendo con precisione quello che ciascuna nazione può o non può fare. L'idea è definire uno spazio di convergenza perimetrato in modo che le divergenze insanabili non lo compromettano. Da dove cominciare questo processo di convergenza selettiva?

Serve un accordo geopolitico regionale come precursore della relazione simmetrica selettiva. Bisogna iniziare dagli ambiti in cui la convergenza tra Italia e Francia ha una chiara utilità, in modo da abituare uffici strategici, che da anni combattono guerre a bassa intensità tra loro, a cambiare modo di pensare inserendo nei calcoli i vantaggi di una collaborazione.

Ipotesi. La Francia ha un chiaro interesse a mantenere il presidio dell'Africa francofona. Da sola, non potendo più contare, almeno temporaneamente, su ingaggi statunitensi e subendo la pressione espansiva della Cina, fa fatica a farlo. L'Italia, considerando la ritrosia della Germania a ingaggi di prima linea, è l'unica nazione europea che può rendere disponibili risorse militari ed economiche al presidio francese. Se poi si inserisce nello scenario la possibile destabilizzazione

per disordine interno del regime algerino, questa ipotesi di scenario strategico appare più significativa. Semplificando, Roma potrebbe concedere un sostegno robusto alla Francia nel presidio dell'Africa francofona.

In cambio di che cosa? Del sostegno francese all'Italia per il presidio della Libia e una collaborazione più incisiva da parte di ambedue per stabilizzare la costa occidentale del Mediterraneo e le nazioni all'interno, dove il massimo interesse italiano è limitare i flussi migratori e mantenere spazio per la sua industria energetica evidentemente in collaborazione con quella francese, cosa che già trova molti esempi.

Solo questo accordo regionale – che però chiude un secolo e mezzo di frizioni nell'area – sarebbe sufficiente per addestrare Italia e Francia a diventare partner simmetrici, dove la simmetria non è tanto una relazione paritetica dovunque, ma uno scambio di reciproca utilità.

Dopo la sperimentazione di un tale accordo si potrà passare a valutare altre convergenze.

Certo, bisogna perimetrare le divergenze. L'Italia non deve chiedere ingenuamente alla Francia di rinunciare alle sue pretese imperiali. Parigi le persegua pure, ma sapendo che l'Italia non le asseconderà. Ciò è sempre stato chiaro nelle relazioni tra le due, ma non specificato. Per evitare che le divergenze compromettano lo spazio di convergenza bisogna, invece, specificarle.

Per prima cosa, visti i fatti recenti, l'Italia deve avvertire Parigi che non firmerà un Trattato del Quirinale, per due motivi. Primo, per non dare alla Francia una centralità eccessiva nel triangolo Parigi-Roma-Berlino. Secondo e collegato, perché l'Italia non ha alcun interesse a entrare in frizione con la Germania, cosa probabile se firmasse un bilaterale con Parigi come desidera Macron.

Ci sono altre divergenze, ma partendo da quella citata sarebbe più semplice farne una lista ben argomentata.

In conclusione, c'è bisogno di un periodo di rodaggio per esplorare le convergenze e perimetrare le divergenze, affinché non producano danni eccessivi nelle relazioni tra Italia e Francia. La proposta ai due uffici strategici è di valutare questo nuovo approccio nelle relazioni bilaterali rilevandone l'utilità reciproca.

## ITALIA-FRANCIA IL MATCH INFINITO

di Germano Dottori

Dall'unità a oggi, le rivalità tra Roma e Parigi non si sono mai spente. Le partite del Mediterraneo. Lo shopping di asset nazionali. Il vantaggio transalpino della stabilità. Washington punta su Parigi in chiave antitedesca, ma noi restiamo utili.

ECONDO UN LUOGO COMUNE DURO A 1. morire in Francia, l'unificazione nazionale del nostro paese sarebbe stata un regalo di Napoleone III. In realtà, la creazione del Regno d'Italia nella forma che ebbe nel 1861 andò ben al di là delle intenzioni dell'imperatore francese. Molto si dovette all'intervento britannico nel nostro Risorgimento. Nei piani di Parigi, dall'azione congiunta franco-piemontese contro Vienna sarebbe dovuto derivare uno spostamento verso est della sfera d'influenza asburgica, grazie all'apparizione di un nuovo Stato vassallo sufficientemente forte ma non troppo potente, i cui confini non avrebbero dovuto superare quelli dell'Italia settentrionale. Londra temeva però l'eccessivo rafforzamento nel Mediterraneo dei rivali di sempre e vide nel completamento dell'unificazione nazionale italiana il possibile contrappeso. Più largo, il nuovo regno italiano avrebbe potuto ritagliarsi più ampi margini d'autonomia rispetto all'ingombrante vicino d'Oltralpe. L'annessione al Piemonte del Regno delle Due Sicilie avrebbe inoltre permesso alla Gran Bretagna di eliminare dalla scena europea una monarchia che si era pericolosamente avvicinata alla Russia, sino al punto di farne propria la causa durante la guerra di Crimea, quella alla quale Cavour decise invece di prendere parte dal lato inglese con un contingente di ben 17 mila militari<sup>1</sup>.

L'Italia non disattese del tutto le aspettative britanniche. Non appena la Francia fu troppo debole per difendere lo Stato Pontificio infatti, lo invase, dopo un paio di tentativi andati a vuoto. E più tardi provò, peraltro senza troppo successo, a contendere a Parigi anche il controllo della Tunisia, prima di rivolgere le proprie attenzioni verso la Libia, sottratta nel 1912 a un impero ottomano che era allora il

<sup>1.</sup> E. Di Rienzo, *Il Regno delle Due Sicilie e le potenze europee. 1830-1861*, Soveria Mannelli 2012, Rubbettino.

«grande malato d'Europa». Il capitalismo italiano, tuttavia, rimase molto legato a quello francese, circostanza che pesò non poco sulla scelta fatta repentinamente nel 1915 di abbandonare la Triplice Alleanza per entrare in guerra al fianco dell'Intesa, di cui era parte anche la Gran Bretagna. Anche a Versailles inglesi e francesi si trovarono d'accordo, questa volta sulla necessità di tagliare fuori il nostro paese dalla divisione del bottino della vittoria, accomunati com'erano dal desiderio di evitare che l'Italia assumesse una posizione dominante nel Mediterraneo centrorientale. Con abilità ci vennero prospettate inutili acquisizioni in Anatolia, peraltro mai concretizzatesi, mentre la nostra azione diplomatica continuava a concentrarsi su Istria e Dalmazia. Accecati forse da una visione primitiva dei nostri interessi nazionali, ci rifiutammo persino di offrire una sponda al tentativo americano di far saltare gli accordi di Sykes-Picot, malgrado il suo successo potesse aprire a noi e a loro la via verso Mosul e il petrolio della penisola arabica. E perdemmo un'opportunità che avrebbe probabilmente cambiato la nostra storia 2.

2. Poi giunse la seconda guerra mondiale e parve che per l'Italia fosse la fine di tutto. La rovinosa sconfitta ci tolse le colonie e implicò un sostanziale affievolimento della nostra sovranità nazionale. A Parigi, prendendo la parola per commentare i termini del trattato di pace che ci veniva imposto, Alcide De Gasperi lamentò il fatto l'Italia fosse stata privata della stessa possibilità di difendersi e resa inerme come mai era successo dai tempi dell'unificazione. La Libia, che comunque avevamo perso sul campo, conquistò presto l'indipendenza, ma sotto il dominio della Senussia e l'influenza di Londra. La Francia pretese invece alcuni ritocchi al confine, incluso quello che spostò dal loro lato la cima del Monte Bianco, nonché la smilitarizzazione della frontiera e varie clausole vessatorie, compresa quella che ci obbligò a seppellire i caduti della *France Libre* a Roma in cima a Monte Mario. Ma non poté fare molto di più. Essendo uscita notevolmente ridimensionata dal conflitto, infatti, Parigi non ottenne la Val d'Aosta, sulla quale pure aveva delle mire <sup>3</sup>.

Presto si determinarono tuttavia nuove condizioni che ci permisero di riemergere. Stati Uniti e Unione Sovietica intrapresero un'azione sistematica che tendeva alla liquidazione dei grandi imperi coloniali superstiti. Ne beneficiò in primo luogo Israele, ma poi l'onda raggiunse anche altri territori. In quelle circostanze l'Italia si prese la rivincita: prima contribuendo con l'Eni a finanziare il Fronte di liberazione nazionale algerino che si batteva per l'indipendenza dalla Francia, poi appoggiando il colpo di Stato (forse pianificato ad Abano Terme) che in Libia avrebbe portato al potere il colonnello Muammar Gheddafi, un ufficiale formato proprio nel nostro paese.

Sebbene il primo passo del nuovo leader libico fosse quello di espellere i discendenti dei nostri coloni, nessun ostacolo venne opposto ai «nuovi» italiani, quelli che al seguito dell'Eni stavano raggiungendo la Libia per concorrere allo sviluppo

<sup>2.</sup> M. Canali, Mussolini e il petrolio iracheno, Torino 2007, Einaudi.

<sup>3.</sup> G. Nebiolo, *Soldati e spie*, Milano 2011, Cairo Publishing. La Francia intendeva impossessarsi anche di significativa parte del Piemonte.

della locale industria energetica, assicurando contestualmente al nostro sistema produttivo il petrolio forse migliore del pianeta <sup>4</sup>. In qualche modo, avevamo quindi ribaltato a nostro favore gli esiti della guerra, dando ragione a De Gasperi che, commentando la ratifica del trattato di pace da parte dell'Unione Sovietica, aveva avuto il coraggio di predire che l'Italia avrebbe ripreso il suo cammino <sup>5</sup>.

Nel duello con la Francia ci aveva oggettivamente favorito anche la debolezza istituzionale di quel paese, che era all'epoca ancora più frammentato del nostro e per di più privo di un perno sistemico paragonabile alla Dc italiana. Le cose cambiarono però con il ritorno al potere del generale Charles de Gaulle e con la nascita della Quinta Repubblica. A partire dal 1958, infatti, la Francia si dotò di un'architettura costituzionale più funzionale alle esigenze della grande politica internazionale, con al centro un presidente eletto a suffragio universale che avrebbe avuto poteri esclusivi nel campo degli affari esteri e della difesa.

La Francia riconquistò così la capacità di elaborazione strategica che aveva da tempo perduto e la utilizzò per recuperare forza e influenza in ogni dimensione. Crebbero le ambizioni. De Gaulle giunse persino a immaginare di poter incrinare la supremazia finanziaria del dollaro, avviando una campagna di acquisti di oro americano che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto svuotare Fort Knox e riempire i forzieri della Banque de France, facendo forse saltare anche Bretton Woods e quello che Giscard d'Estaing avrebbe più tardi definito «il privilegio esorbitante» goduto dalla divisa statunitense <sup>6</sup>. La Francia acquisì anche le armi nucleari, circostanza che mutò il suo status sulla scena internazionale e le permise di arginare il declino.

Le parti si capovolsero nuovamente. Sull'Italia in preda alla grave crisi esplosa negli anni Settanta si avventarono gli sciacalli. La Francia si spinse a offrire la propria ospitalità al grosso dell'eversione che insanguinava con il terrorismo le strade del nostro paese, senza neanche curarsi di nasconderlo, mentre i vertici del suo esecutivo discutevano con quelli dei maggiori alleati la situazione in cui versava l'Italia e come evitare che il «compromesso storico» portasse al potere da noi il principale partito comunista di tutto l'Occidente <sup>7</sup>.

3. Se il nostro paese riuscì, malgrado tutto, a sopravvivere, ciò si dovette probabilmente alle circostanze straordinarie create dalla guerra fredda, che comunque imponevano agli Stati Uniti di moderare le rivalità storiche tra i loro alleati

<sup>4.</sup> A. VARVELLI, L'Italia e l'ascesa di Gheddafi. La cacciata degli italiani, le armi e il petrolio (1969-1974). Milano 2009. Baldini Castoldi Dalai.

<sup>5.</sup> Espressione curiosamente reminiscente del titolo dato da Gioacchino Volpe alla sua opera principale, *L'Italia in cammino*, vero e proprio testo di riferimento della storiografia nazionalista italiana pubblicato nel 1927. Nella visione di Volpe, il «cammino» era quello che aveva percorso il nostro paese dalla presa di Roma alla prima guerra mondiale, che l'aveva consacrato come potenza. De Gasperi, a lungo bibliotecario, deve averne avuto conoscenza.

<sup>6.</sup> D. Marsh, *The Euro: The Battle for the New Global Currency*, New Haven CT 2009, Yale University Press, pp. 47-50; Y. Varoufakis, *And the Weak Suffer What They Must?*, London 2016, The Bodley Head, p. 61.

<sup>7.</sup> G. Fasanella, R. Priore, *Intrigo internazionale*, Milano 2010, Chiarelettere; G. Fasanella, *Il puzzle Moro*, Milano 2018, Chiarelettere.

europei e a questi ultimi di non compromettere la tenuta dell'Alleanza Atlantica. Ne beneficiò anche il processo d'integrazione europeo, che era in ogni caso funzionale alla coesione della Nato, cui Washington conferiva straordinaria importanza nell'ambito del confronto che l'opponeva a Mosca. Questo spiega perché, a differenza di quanto accaduto più di recente, neanche negli anni più neri di quel periodo fu mai chiesto all'Italia di liquidare le sue partecipazioni statali, che pure tanti interessi avevano urtato dentro e fuori l'Europa. La rete di sicurezza funzionava ancora egregiamente.

Poi venne giù il Muro, la Germania si riunificò e sorse la necessità di cambiare le regole del gioco. La Comunità economica europea si trasformò nell'Ue e apparve una moneta comune. Mentre succedeva tutto questo, l'Italia negoziava le condizioni della sua presenza in questi progetti senza più avere veri sostegni. E le differenze si avvertirono rapidamente. Lo smantellamento e la privatizzazione dei grandi monopoli naturali nazionali aprirono la via alla colonizzazione del nostro sistema economico, mentre l'impossibilità di finanziare con capitali pubblici la grande industria del nostro paese ne segnò il destino. Non si capisce il ritardo accumulato dall'Italia sul versante della produttività e dei redditi se non si guarda anche a queste delicatissime variabili politiche. Senza gli Stati Uniti alle spalle, Roma finì con il trovarsi alla mercé di Parigi e Berlino nel rigidissimo contenitore dell'Eurozona, nel quale avrebbe poi vanamente cercato di preservare i propri interessi barcamenandosi tra l'una e l'altra: scommettendo alternativamente sulla Francia per contenere i tedeschi e sulla Germania per proteggersi dai francesi.

Per un po' la campagna globale contro il terrorismo scatenata dagli Stati Uniti dopo l'11 settembre ci garantì un certo sostegno da parte dell'America di Bush. Ma con l'avvento al potere di Barack Obama e Hillary Clinton scese il buio. Perché, forse anche nell'intento di destabilizzarla, Washington abbassò improvvisamente il profilo della propria presenza in Europa, indirettamente incoraggiando le vecchie potenze del continente a regolare i conti che avevano in sospeso. L'Italia si trovò priva di protezioni.

4. Tra i paesi più lesti ad approfittarne fu proprio la Francia, che dal 2011 in avanti sarebbe riuscita a restituire gran parte dei colpi ricevuti ad opera nostra durante la guerra fredda. Parigi si incuneò rapidamente negli spazi lasciati liberi nel Mediterraneo dall'America di Obama, assumendo un ruolo di primo piano nella preparazione e nella conduzione delle ostilità contro il regime di Gheddafi, al quale l'Italia si era legata con un trattato di amicizia e non aggressione approvato a larga maggioranza dal parlamento l'anno precedente, peraltro ritenuto da non pochi potenzialmente in contraddizione con l'appartenenza del nostro paese alla Nato. Non vi fu modo di resistere, anche perché parte del nostro sistema politico assecondò le pressioni esterne per accelerare la caduta di Berlusconi. E alla fine si deliberò di partecipare alle operazioni per cercare di rimanere in partita. Fu una decisione corretta, seppure molto controversa: se in Libia siamo ancora presenti, infatti, lo dobbiamo in misura significativa alla capacità che abbiamo dimostrato in

quella circostanza di saper inghiottire i rospi più indigesti. E anche se siamo ancora su sponde opposte rispetto ai francesi, che ancor oggi continuano ad appoggiare i cirenaici, mentre noi siamo a Misurata e a Tripoli, abbiamo per lo meno evitato la distruzione degli impianti dell'Eni. Nel frattempo, agendo su altri versanti, l'imprenditoria francese ha conquistato fior di posizioni strategiche nella nostra economia, puntando in particolare su banche, assicurazioni e telecomunicazioni, mentre il governo transalpino continuava a opporre ostacoli ad ogni rilevante tentativo italiano di acquisizione in terra di Francia.

La vicenda dei cantieri di Saint-Lazaire è in questo senso emblematica di un andazzo che con Emmanuel Macron sembra essersi consolidato. Nell'ottica di Parigi, i soldi non solo hanno odore, ma anche i colori della bandiera di chi li possiede e li investe. Così, al termine di un aspro negoziato intavolato per difendere il nostro investimento, tutto quello che siamo riusciti a ottenere è un controllo condizionato della società che gestisce la costruzione e la manutenzione delle grandi navi sulle coste atlantiche della Francia. Ci è stato «prestato» l'1% delle azioni che serviva per esprimere i vertici aziendali, ma è più che dubbio che in un contesto simile sia possibile sviluppare delle strategie che non tengano prioritariamente conto degli interessi nazionali francesi. Di fatto, abbiamo assicurato a Parigi una forma di ricapitalizzazione senza ottenere significative compensazioni a livello economico-politico. È successo perché quella che intratteniamo con la Francia non è, purtroppo, una relazione tra eguali e neanche tra potenze di peso paragonabile. La parentesi corrispondente alla Quarta Repubblica francese si è chiusa. Parigi ci sopravanza ormai su quasi tutti i terreni in cui si determina la forza relativa delle nazioni, dai fattori materiali a quelli meno tangibili, tra i quali si collocano la capacità di decidere e la volontà di contare. Ed è bene esserne consapevoli. Possiamo sfidarli con qualche probabilità di successo soltanto in alcune nicchie e ricorrendo a metodi molto indiretti e poco visibili, meglio se non ortodossi, com'è accaduto già diverse volte in passato.

5. Nel contesto di questa asimmetria, durante una visita a Roma nel gennaio scorso il presidente francese ha formalizzato la proposta di stipulare con l'Italia un accordo di ampio respiro, analogo a quello che lega dal 1963 Parigi alla Germania: un Trattato del Quirinale, modellato su quello dell'Eliseo. Apparentemente, il nostro premier Paolo Gentiloni avrebbe aderito con entusiasmo, come prova la circostanza che sia stata contestualmente annunciata la costituzione di un gruppo binazionale di sei saggi – tre per parte: quelli italiani sono Franco Bassanini, Marco Piantini e Paola Severino – per contribuire a elaborarne il testo. L'obiettivo esplicito è favorire l'affermazione nel tempo di un «riflesso italo-francese» e di una cooperazione strutturata tra le due parti contraenti, che dovrebbe riguardare principalmente il terreno economico, industriale e dell'innovazione, pur contemplando anche una dimensione prettamente culturale e legata all'istruzione.

È stato altresì precisato nel mandato dei saggi che la futura intesa, da finalizzare nel secondo semestre di quest'anno, dovrà riflettere fedelmente l'ambizione

europea di Italia e Francia sia che si tratti della promozione dei valori comuni, che del dialogo sui grandi negoziati europei o delle iniziative in vista di una rifondazione dell'Unione Europea.

È interessante notare come siano stati esclusi dagli ambiti di collaborazione il Mediterraneo e l'Africa, teatri nei quali Roma e Parigi sono spesso state ai ferri corti. Impostato in questo modo il compito dei negoziatori, appare chiaro come i francesi mirino al consolidamento e all'accrescimento della propria influenza in Italia, cristallizzando gli attuali rapporti di forza che non ci sono favorevoli.

Rispetto a questa situazione difficile, sarebbe stato logico per l'Italia cercare dei sostegni in Germania o, alternativamente, negli Stati Uniti. I tedeschi hanno tuttavia già dimostrato nel recente passato di non avere la forza necessaria ad arginare l'esuberanza mediterranea dei francesi. La loro astensione nella seduta del Consiglio di Sicurezza del 17 marzo 2011 che votò la risoluzione per l'uso della forza contro la Libia non bastò a salvarci. Quanto all'America, durante la lunga stagione elettorale che si è appena conclusa nessun nostro uomo di governo, meno che mai il presidente del Consiglio, ha avuto il coraggio di giocare fino in fondo la carta Trump, ritenendo probabilmente che farlo alienasse preziosi consensi. L'ha invece estratta dal mazzo Macron, invitando inopinatamente il presidente americano alle celebrazioni del 14 luglio e dimostrando ancora una volta quanto sia utile disporre di un assetto istituzionale che permette a chi guida l'esecutivo di assumere decisioni senza troppo preoccuparsi delle conseguenze a breve termine sulle intenzioni di voto della gente.

Questa mossa spregiudicata di Macron ci ha in parte spiazzato, potendo a tempo debito indurre una caduta dell'interesse americano a puntare sull'Italia per contenere regionalmente Parigi. Se l'obiettivo di Trump fosse ora davvero divenuto quello di ridimensionare la Germania con la collaborazione della Francia, oltre che con i dazi, gli Stati Uniti potrebbero non aver più bisogno del concorso italiano alla limitazione dell'influenza francese nel Mediterraneo, la cui crescita potrebbe anzi persino essere apprezzata a Washington, aiutando Parigi a bilanciare più efficacemente Berlino in Europa. Non è comunque detto che vada a finire proprio così, sebbene tanto la Francia quanto gli Stati Uniti di Trump si siano già trovati allineati su più di un dossier, dal Sahel all'Egitto.

Un eventuale completo tracollo dell'Italia ai piedi della Francia avrebbe infatti conseguenze verosimilmente irreversibili sia nel Mediterraneo che in Europa, incompatibili con l'idea statunitense di favorire in ogni modo l'equilibrio. Tutto sommato, il nostro paese serve ancora all'America.

Sta di fatto che forse qualcosa si sta finalmente muovendo nella direzione giusta. Il fondo statunitense Elliott, guidato dal finanziere repubblicano Paul Singer, ha sfidato in Telecom Italia i francesi di Vivendi, con il deliberato obiet-

<sup>8. «</sup>Gentiloni-Macron, lettera incarico per "Trattato Quirinale". Obiettivo concludere per il prossimo vertice bilaterale 2018», Ansa, 21/1/2018.

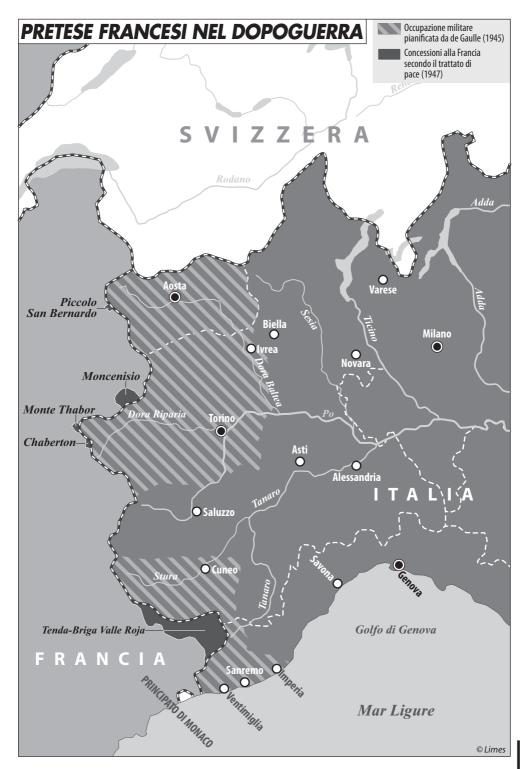

tivo di scardinare le strategie dell'azienda controllata da Vincent Bolloré, che è entrata anche in Mediaset <sup>9</sup>. Vedremo cosa succederà, ma in ogni caso l'iniziativa degli americani sembra in sintonia con i desideri del governo uscente. Non è l'unica novità: pare infatti che in Niger si sia deciso di non porre sotto comando francese le truppe che stiamo inviando per addestrare l'esercito di Niamey e metterlo nelle condizioni di interdire il traffico dei migranti irregolari. Saremo invece vicini agli americani, sempre che i francesi non ci convincano a desistere dall'andare in quello sfortunato paese africano e si torni tutti a casa. Proveranno probabilmente a persuadere anche l'esecutivo che sorgerà a breve in Italia, vedremo con quali esiti. Sarà bene a questo riguardo ricordare come tra i partiti che potrebbero assumere la guida del paese, i 5 Stelle in gennaio votarono contro la nuova missione proprio paventando il rischio di una nostra subalternità alla Francia, mentre la Lega si astenne e Forza Italia si espresse a favore. La voglia di reagire dovrebbe esserci.

<sup>9.</sup> L'ingresso di Elliott in Telecom è stato definito dagli interessati «un'operazione amichevole nei confronti del mercato e delle istituzioni italiane». Cfr. A. Olivieri, «Elliott: fuori da Tim i consiglieri Vivendi», *Il Sole-24 Ore*, 7/3/2018; C. Antonelli, «Il fondo americano all'assalto di Tim punta allo spezzatino. Il governo ringrazia», *La Verità*, 11/3/2018. Quanto ai rapporti con Silvio Berlusconi, il fondo Elliott aveva contribuito lo scorso anno a rendere possibile la cessione del Milan. Cfr. D. Lepido, S. Deveau, T. Ebhardt, «Elliott Is Said to Take on Vivendi in Telecom Italia Stake», *Bloomberg*, 5/3/2018.

## IL SENSO TRANSALPINO PER LE IMPRESE NOSTRANE

di Federico Petroni

I massicci investimenti nello Stivale sono molto più strategici per l'economia che non per lo Stato francese. E non si traducono in fattore di controllo. A eccezione delle banche. La mappatura dell'Italia utile agli occhi di Parigi.

1. A FRANCIA POSSIEDE UNA SFERA D'INTERESSE geoeconomico in Italia, ma non ha la forza per tramutarla in una sfera d'influenza compiuta. Per tradurre i propri investimenti in capitale politico. Per impartire brusche sterzate alla traiettoria geopolitica del nostro paese. In quanto nazione velleitaria, si concentra su attori di rango e sui principali centri decisionali politico-economici italiani. Senza però riuscire a esercitare un'attrazione pari a quella esibita, soprattutto nel Nord Italia, dalla Germania 1. Rispetto alla quale si trova in posizione completamente opposta, difettando della capacità – laddove a Berlino manca proprio l'intenzione – di trasferire all'ambito della strategia i dividendi dell'economia. La debolezza si manifesta in una circostanza: mentre la potenza industriale tedesca è tale da rendere sufficiente commerciare con il tessuto manifatturiero italiano per attirarlo, i francesi per contare da noi devono possedere aziende. Innescando ciclicamente nell'opinione pubblica il timore di essere «conquistata».

Indagare le vie, gli spazi e gli agganci locali della penetrazione geoeconomica francese e confrontarli con quella tedesca è dunque esercizio utile a cogliere la natura contesa di quel che resta del valore italiano. E per relativizzarla, rilevando come il Nord sia più riserva di caccia che territorio di conquista. Spazio per la competizione fra attori economici più che decisivo ring dove confliggono le priorità strategiche dei pesi massimi d'Europa. A eccezione di un unico scenario, in cui la Francia potrebbe mettere al servizio di un'offensiva anti-tedesca degli Stati Uniti le proprie entrature in Italia.

- 2. Le principali differenze fra la presenza geoeconomica della Francia e quella della Germania in Italia sono due: l'importanza del Settentrione e il rapporto con il territorio.
- 1. Rimandiamo alla più ampia trattazione in D. Fabbri, F. Petroni, «Il *limes* germanico, ferita e destino d'Italia», *Limes* 4/2017 A chi serve l'Italia, pp. 31-40.

Partiamo dal Nord. Lo spicchio del nostro paese che si sente economicamente e culturalmente attratto dal mondo teutonico s'infrange grossomodo lungo la dorsale appenninica est-ovest, dalla Liguria alla Romagna, con le parziali eccezioni di Genova e Firenze (*carta a colori 1*). Un'area coincidente con le regioni settentrionali, in cui la Germania realizza l'80% dell'interscambio commerciale e l'87% del fatturato delle imprese controllate da propri azionisti <sup>2</sup>.

La Francia esibisce invece un interesse più pronunciato per le regioni mediane e perfino meridionali. I suoi attori economici realizzano il 27,4% dei commerci nel Centro-Sud, quelli tedeschi si fermano al 20%. I transalpini sono il primo partner commerciale della Toscana e del Meridione tutto, superando i tedeschi. Per trovare una provincia non settentrionale in cui gli investitori tedeschi controllano il maggior numero relativo di aziende, occorre scendere alla numero 27 (Oristano); per i francesi, basta fermarsi alla 7 (Roma). Per non parlare del valore economico di queste imprese: nella classifica delle province per quota di fatturato controllata da azionisti transalpini, fra le prime quindici ben sette sono del Centro-Sud (nell'ordine: Firenze, Siena, Terni, Roma, Livorno, Catanzaro, Nuoro); per i tedeschi solo tre (di nuovo Terni, Sassari, Lucca). Sarebbe però erroneo dedurre da questi dati una specifica scommessa dei francesi sulle regioni centro-meridionali: Toscana e Roma a parte, dove realizzano primati è perché la Germania per lo più ignora il valore economico dell'Italia non padana (carta a colori 2).

Nondimeno, è possibile disegnare una sfera d'interesse geoeconomico della Francia nello Stivale (*carta a colori 3*). Anche in questo caso il *limes* che ritaglia la porzione di territorio utile corre lungo uno spartiacque appenninico. A dividere l'Italia tirrenica, o comunque occidentale, che ha più valore per i transalpini da quella gravitante su Adriatico e Ionio. Il confine tiene dentro il varesino, la Brianza, l'inaggirabile Milano, l'Emilia occidentale con Parma e Piacenza; abbraccia la Toscana, il Lazio, la Campania e Terni in Umbria; tralascia la Calabria a esclusione di Catanzaro e include la Sardegna dopo aver secato latitudinalmente la Sicilia, separando la Trinacria tirrenica da quella più propriamente mediterranea.

A determinare il perimetro di quest'area sono molto più gli investimenti del commercio. Entro questo spazio, la Francia realizza il 54,2% del proprio interscambio con l'Italia, ma soprattutto vi concentra l'81% delle imprese con azionista di riferimento transalpino e il 93,5% del fatturato controllato nel nostro paese. Le aree in cui la *République* supera la Repubblica Federale sia per aziende che per fatturato controllato sono il Piemonte, Milano, Parma, la Toscana, il Lazio, la Sicilia: tutti territori occidentali o tirrenici.

L'economia transalpina non ignora certo la vitalità del Nord-Est, ma quest'ultimo è feudo germanico pressoché esclusivo. Non a caso, le sole otto province settentrionali che hanno la Francia e non la *Bundesrepublik* come principale

<sup>2.</sup> I dati sul commercio estero provengono dall'Istat e sono riferiti al 2016. Quelli sugli investimenti, anch'essi relativi al 2016, sono stati elaborati per *Limes* da Unioncamere Emilia-Romagna. Si ringrazia in particolare Guido Caselli.

partner commerciale sono a ovest: oltre a Parma, le piemontesi Cuneo, Alessandria, Asti e Vercelli, le liguri Imperia, Savona, La Spezia e l'alpina Aosta. Anche qui, tuttavia, a eccezione della città emiliana, si tratta di scarni residui di glorie trascorse. Negli anni Novanta e a inizio millennio, Piemonte e Liguria, già orgogliosi perni del triangolo industriale del Nord-Ovest, avevano la Francia come massimo riferimento commerciale; ora quel che resta delle loro attività produttive guarda in prevalenza alla Germania, lasciando ai transalpini il primato degli scambi con la sola Val d'Aosta, culturalmente e geograficamente prossima – simbolo più evidente di come l'Italia occidental-tirrenica faccia affari con la Francia perché le è storicamente e fisicamente vicina, lo stesso vale per il Nord-Est con la Germania. Riprova della persistenza di storia e geografia a dispetto della decantata globalizzazione economica.

3. Veniamo alla seconda differenza. Le influenze economiche di Germania e Francia intrattengono un rapporto assai diverso con il territorio (*carta a colori 4*). Per il Nord Italia si può davvero parlare di uno spazio geoeconomico germanico, dove la penetrazione tedesca vanta una distribuzione straordinariamente omogenea e capillare. Il cui simbolo non è lo slanciato quartier generale nel distretto finanziario della metropoli, bensì il capannone lungo la statale fuori città. Lo stesso non può dirsi per la presenza francese. Gli attori transalpini non riescono nemmeno lontanamente a disegnare sul piano padano, sulle valli tributarie o lungo la costa ligure-tirrenica del nostro paese qualcosa di equivalente al triangolo Milano-Bolzano-Bologna, che concentra la metà o quasi dell'intero interscambio italo-tedesco. E il cui tessuto produttivo sperimenta sulla propria epidermide l'affiliazione al mondo industriale germanico.

Il rapporto dell'economia francese con lo spazio italico è più puntuale, meno diffuso. Focalizzato su pochi, grandi centri di prestigio. Segno di minori disponibilità, ma indirizzate con più precisione. E della tendenza degli operatori francesi, generalmente di grossa taglia, a cercare influenza presso i maggiori centri decisionali politico-economici del nostro paese. Se dunque il fatturato nazionale controllato da azionisti tedeschi (90,5 miliardi di euro) eccede quello in mano ad azionisti francesi (83,4 miliardi), i secondi surclassano i primi a Milano (45 miliardi contro 36,5), Roma (12,9 contro 8,6) e Torino (3,5 contro 1,7), per non parlare di Firenze (4,9 contro 0,4). Anche la concentrazione degli investimenti è rivelatrice: per arrivare al 90% del fatturato italiano nella propria disponibilità alla Francia servono solo otto province, alla Germania quindici.

Interessante anche la distribuzione geografica di questi avamposti. Gli investimenti francesi accedono all'Italia attraverso le province di Cuneo e Torino, puntano al cuore della Lombardia fra Milano e i suoi satelliti di Monza e Varese, riguardano il Po facendo tappa a Parma e valicano l'Appennino per dirigersi, attraverso la Toscana e in particolare Firenze, a Roma. Unendo questi punti si ottiene una vera e propria Via Francigena degli investimenti, dal nome dell'antico fascio di percorsi che portavano i pellegrini inglesi e francesi nella città eterna, lungo strade

in alcuni casi costruite dai francesi stessi<sup>3</sup>. Come quella del passo della Cisa, la giuntura appenninica che mette in comunicazione lo spazio padano occidentale con il litorale tosco-laziale, più agevole rispetto alla scoscesa costa ligure. Fu Napoleone Bonaparte a decretare il 5 luglio 1808 la realizzazione dalla strada imperiale di seconda classe n. 108 Parma-La Spezia, per meglio accedere dal neonato dipartimento del Taro al resto d'Italia. Soprattutto al golfo della città spezzina, dove l'imperatore corso sognava cruciali cantieri navali. Ulteriore riprova dell'interesse della Francia verso il nostro versante occidentale.

Conferma lo sbilanciamento a ovest anche il panorama delle fusioni e acquisizioni aziendali. Nel decennio 2008-17, secondo i dati elaborati per *Limes* da Kpmg, delle 1.470 operazioni in Italia riguardanti un investitore straniero la Francia ne ha chiuse 214, per un controvalore di 32 miliardi di euro, seconda sola agli Stati Uniti (335 operazioni per 36 miliardi). Di queste, 174 riguardano le regioni entro il *limes* francigeno – le 93 lombarde sono in gran parte ambrosiane. Fra le principali dieci operazioni del decennio, le tre francesi occupano la seconda (Bulgari, Roma, 4,3 miliardi), la terza (Parmalat, 3,7) e la quarta posizione (Telecom, Milano, 3,7). E fra le prime venti fusioni e acquisizioni realizzate da attori francesi, solo tre non hanno come base la città ambrosiana, Parma, il Piemonte o la Liguria <sup>4</sup>.

4. La penetrazione nel tessuto produttivo italiano ha carattere strategico per l'economia francese, molto meno per lo Stato.

Le eccellenze e i mercati nostrani servono ai campioni nazionali d'Oltralpe a soddisfare il loro anelito alla *grandeur*. Basta osservare che delle 29 aziende francesi nella top 500 mondiale di *Forbes*, solo due (Orange e Safran) non hanno sedi, filiali o distribuzione nel nostro paese. Tuttavia, una rapida scorsa alla lista di questi colossi è sufficiente a ridimensionare i timori sull'immediata spendibilità dell'influenza di Parigi: che uso strategico potrà mai fare lo Stato francese di Danone, L'Oreal, Christian Dior, Carrefour o Renault? La presenza in territorio cisalpino di alcune di queste imprese è secolare: Michelin è in Italia dal 1901, Air Liquide dal 1909, Saint-Gobain addirittura dal 1889. E rivela molto più delle intrinsechezze nei gusti fra i due versanti delle Alpi Graie e Cozie che non del controllo dei nostri centri decisionali.

Lo conferma il mercato delle fusioni e acquisizioni: nel decennio 2008-17, quasi metà del controvalore delle operazioni francesi (14,7 miliardi di euro su 32,1) ha riguardato beni di consumo, soprattutto lusso e alimentare: da Loro Piana a Parmalat, da Gucci a Eridania, da Bottega Veneta al Brunello di Montalcino. Parlare di shopping francese in Italia non è affatto una metafora. Soprattutto alla luce del carattere residuale degli investimenti nell'industria, relegati a soli 0,3 miliardi,

4. «M&A: gli investimenti francesi in Italia (2008-2017)», Kpmg, Milano, 26/2/2018. Si ringrazia in particolare Maximilian Peter Fiani.

<sup>3.</sup> C.A. Gemignani, «Carte e cartografi sull'Appennino ligure-emiliano. La strada di Cento Croci nei progetti di Matteo e Panfilio Vinzioni e di Pierre-Paul de Cotte», *Geostorie*, Centro italiano per gli studi storico-geografici, anno XXIV, n. 1-2, gennaio-agosto 2016, pp. 97-122.

benché tocchino ambiti apprezzabili come i cavi sottomarini (Intercond) o l'alluminio (Phoenix International).

Gli acquisti transalpini in settori sensibili non sono certo assenti, ma sono sporadici. Vivendi ha raggiunto il 24,68% del capitale di Telecom, il colosso energetico Total possiede il giacimento di Tempa Rossa (Potenza) e i suoi colleghi Edf e Gdf Suez controllano rispettivamente Edison e centrali termoelettriche e idroelettriche. Quanto ai campioni della difesa, non sono (ancora) riusciti ad acquisire posizioni dominanti: il gruppo Dassault è presente solo nello sviluppo di software, mentre è la *joint venture* con Leonardo lo strumento di Thales (Thales Alenia Space e Telespazio) e Airbus, la quale controlla anche Space Engeneering.

Lo Stato francese favorisce attraverso le sue amministrazioni la penetrazione in Italia, ma non vi esercita lo stesso grado di controllo esibito, soprattutto in passato, nella Françafrique. L'attuale commistione degli affari franco-italiani ha semmai valore tattico, volto a raggiungere specifici obiettivi in base alle necessità del momento. Come nell'attuale tavolo negoziale fra Roma e Parigi dove finiscono affiancati il trattato del Quirinale sulle relazioni bilaterali, le rispettive missioni militari in Africa, la cantieristica navale civile e militare (affare Stx-Fincantieri, espandibile al comparto bellico) e Vivendi-Telecom, quest'ultima in ovvia posizione gregaria <sup>5</sup>.

L'unico settore in cui l'influenza francese vanta un rilievo geopolitico apprezzabile è quello finanziario. Nel 2008-17, le acquisizioni e fusioni bancarie sono state il secondo ambito di maggior investimento per gli operatori d'Oltralpe (7,2 miliardi di euro). Segno della mutata strategia delle banche francesi, passate da pur importanti partecipazioni azionarie di minoranza in istituti come Mediobanca o Intesa all'ingresso diretto nel mercato come concorrenti. Ne sono esempio l'acquisizione di Bnl da parte di Bnp Paribas nel 2006 e quella di Pioneer (Unicredit) da parte di Amundi nel 2017, ma soprattutto la sfrenata Crédit Agricole che dal 2007 si è presa Cariparma, Friuladria, le casse di risparmio di Cesena, Rimini, San Miniato e La Spezia, più quasi 300 sportelli di Intesa-Sanpaolo. Detenendo una quota non indifferente del credito italiano, la Francia è potenzialmente in grado di alimentare dall'estero il finanziamento della propria crescita. Oltre che di ostacolare un'eventuale strategia di Roma volta a indirizzare il risparmio verso poche, selezionate aziende per far loro acquisire la taglia necessaria a competere sui mercati globali <sup>6</sup>.

5. Gli investimenti francesi in Italia dicono poco di come la *République* impieghi l'economia come vettore di proiezione all'estero e ancor meno del ruolo che Parigi assegna a Roma nella propria geopolitica europea. Ma parlano molto di noi. Della nostra paura, a ogni operazione transalpina, che Parigi voglia comprarsi lo Stivale, riflesso della frustrazione del nostro polverizzato tessuto produttivo. Nonché della nostra scarsa propensione alla riflessione geopolitica, essendo la franco-

<sup>5.</sup> F. SQUILLANTE, «Fincantieri, Finmeccanica e le nuove tensioni Roma-Parigi», *Agenzia Nova*, 31/1/2018. 6. Cfr. A. Aresu, «Lo specchio francese rimpicciolisce l'Italia», *Limes* n. 2/2017, "Chi comanda il mondo", pp. 129-138.

fobia figlia della fissazione, tipicamente italiana, per l'economicismo, nella convinzione che l'interesse pecuniario prevalga sempre su quello dello Stato – anzi, che *coincida* con quello dello Stato. Che quest'ultimo sia soggetto meno compiuto dell'azienda.

La Francia, per mezzo della sua penetrazione geoeconomica, non controlla dunque l'Italia, anche e soprattutto perché la dispersione del potere ci rende quasi incontrollabili. Parigi non dispone di massa critica sufficiente a orientare la rotta dello Stivale. Se non in un unico scenario<sup>7</sup>, in cui reciterebbe però un ruolo non protagonista. Qualora fallisse il progetto di approfondire l'integrazione europea concepito da Emmanuel Macron, la Germania potrebbe ripiegarsi su una meno ambiziosa Kerneuropa centrata sulla propria catena del valore (Benelux, parte dell'Est Europa, Austria, qualche nordico). In Italia, la simbiosi del Settentrione con il mondo germanico produrrebbe un forte impulso a farne parte. Contro gli interessi strategici degli Stati Uniti e della stessa Francia. Parigi metterebbe così a disposizione di Washington le proprie entrature italiane: dalla prossimità dei propri asset ai centri decisionali romano-ambrosiani alla possibilità di direzionare l'erogazione del credito. Al servizio dell'unica potenza davvero in grado di flettere commercio e finanza internazionali ai propri scopi strategici, questi strumenti contribuirebbero a dilaniare il territorio italiano. Diviso fra un Nord che anela alla Mitteleuropa e un Sud che si sente ignorato. E intrappolato nell'irrimediabile condizione di oggetto delle altrui velleità.



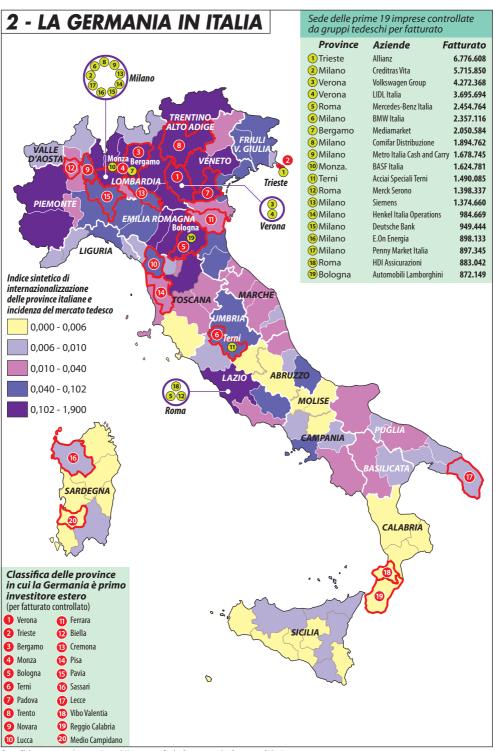

Fonte: Elaborazione in esclusiva per Limes di Unioncamere Emilia-Romagna su dati Bureau van Dijk e Istat



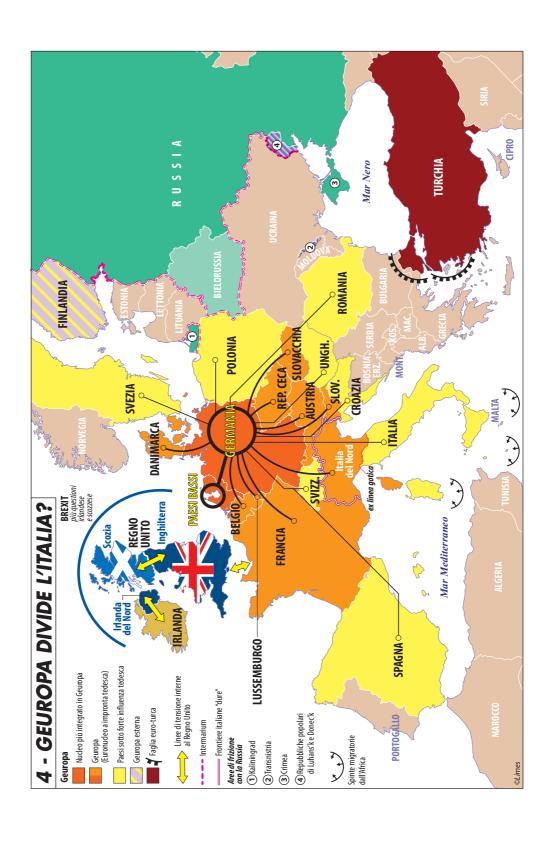



# Le nuove vie della seta viste con occhi franco-italiani

di Mario Virano, Jean-Pierre Raffarin e Pascal Allizard

ER GEOGRAFIA E CONVINZIONE LA FRANCIA è in prima linea nei progetti cinesi di collegamento marittimo e ferroviario transcontinentale. Le prospettive di business e di sviluppo allettano il paese, che però ammonisce: l'Ue non vada in ordine sparso. E la Cina rispetti prassi e priorità di tutti gli Stati coinvolti. A cominciare da quelli europei.

### Un treno da non perdere

di Mario VIRANO

L'Unione Europea (Ue) non ha elaborato finora una strategia in merito alla Belt and Road Initiative (Bri). Alterna paure e slanci, lasciando però ai singoli Stati l'iniziativa. Da una parte c'è il timore che la Cina non rispetti le regole europee in materia di sostenibilità, diritti umani e del lavoro; dall'altra, c'è la suggestione della prospettiva eurasiatica e la forza attrattiva degli investimenti cinesi per possibili importanti interventi infrastrutturali con effetti di sostegno alla ripresa economica.

L'attuale situazione dei rapporti tra Cina-Europa è contraddistinta dallo squilibrio, nel rapporto 2 a 1, della bilancia commerciale: 344 miliardi di dollari l'export cinese verso l'Ue nel 2016, contro 170 miliardi di esportazioni europee verso il gigante asiatico.

Nel contempo va sottolineata la crescita rapida dei collegamenti ferroviari tra Cina ed Europa: la quota di merci trasportate ha segnato un +144% <sup>1</sup> nella prima metà del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 e uno studio dell'International Union of Railways stima che i servizi ferroviari potrebbero raddoppiare il loro volume nei prossimi dieci anni<sup>2</sup>.

Ciò non inficia, neppure in prospettiva, la preminenza quantitativa dei collegamenti marittimi; anzi, esalta il ruolo dei porti. Al contempo però, apre nuove opportunità commerciali per tipologie merceologiche specifiche e per innumerevoli occasioni di scambi: le fermate intermedie delle linee ferroviarie tra gli estremi est-ovest, consentono infatti di intercettare le terre di mezzo tra Atlantico e Pacifico.

Tuttavia, mentre 1.470 treni merci viaggiano già dalla Cina all'Europa, sono solo 730 quelli che viaggiano in direzione opposta. E spesso non a pieno carico.

Questi dati impongono una riflessione europea che sembra stia nascendo soprattutto in Francia, il cui nuovo governo ha dimostrato in più occasioni di voler svolgere un ruolo attivo nella Bri. Dopo aver partecipato, lo scorso settembre, alla Conferenza del Boao Forum for Asia tenutasi a Parigi, Emmanuel Macron ha confermato il suo interesse con la visita di gennaio a Xi Jinping: un evento dal notevole impatto mediatico, che ha inaugurato una nuova stagione nei rapporti Francia-Cina.

Il viaggio del presidente francese ha avuto la chiara finalità di promuovere «le nuove vie della seta». Terza a livello Ue per scambi commerciali con la Cina e quarta nella classifica degli investimenti cinesi, la Francia ha però tenuto a precisare che il partenariato con l'Impero del centro dev'essere più equo, e che pertanto è necessario risolvere il problema del disequilibrio commerciale.

Secondo il rapporto pubblicato a febbraio 2018 da Jean-Baptiste Lemoyne, segretario di Stato presso il ministero dell'Europa e degli Esteri<sup>3</sup>, nel 2017 il deficit della Francia con i paesi dell'Asia è diminuito nettamente, grazie a una crescita delle esportazioni (+14,1%, pari a 7,9 miliardi di euro, che ha portato il totale a 64,2 miliardi) e delle importazioni (+6,8%, pari a 6 miliardi, per un totale di 93).

A generare questo risultato positivo sono stati gli scambi commerciali con i paesi lungo la via della seta, che vedono una forte crescita delle esportazioni verso la Cina (+2,9 miliardi di euro, ossia +18%, grazie al settore aeronautico e del lusso) e verso il Sud-Est asiatico (+15,3 miliardi, un aumento del 3,8%). Diverso il discorso per i paesi esterni all'Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico) e per il Medio Oriente, dove malgrado una crescita delle esportazioni (+ 9%) il deficit permane, a causa di un aumento dell'import energetico 4.

In questo quadro, a settembre Macron ha inaugurato una politica commerciale per aumentare l'attrattività della Francia e favorire l'insediamento delle aziende

<sup>2.</sup> R. Berger, «Eurasian Rail Corridors: What Opportunities for Freight Stakeholders?», International Union of Railways, 19/9/2017.

<sup>3.</sup> J.B. Lemoyne, Commerce Extérieur: Rapport 2017, 7 febbraio 2017.

<sup>4.</sup> Con il Kazakistan, di cui la Francia è il sesto partner commerciale, il deficit è di 3,3 miliardi di euro (+11 miliardi l'import petrolifero rispetto al 2016); con l'Iran il deficit è di 135 milioni (0,9 miliardi l'aumento dell'import); con il Qatar, le cifre sono rispettivamente 1,3 miliardi e +0,4 miliardi; fa eccezione l'Arabia Saudita, con cui la Francia ha un surplus di 0,4 miliardi malgrado un aumento delle importazioni dello 0,3%.

francesi all'estero, attraverso accordi bilaterali con gli Stati (piano di investimenti 2018-22 di 57 miliardi di euro per l'innovazione e la crescita). Pur mantenendo una grande attenzione ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, la politica estera del governo francese sembra essere più intraprendente rispetto al passato, sia verso la Cina che verso il Medio Oriente.

Come spiegano a seguire l'ex primo ministro Jean-Pierre Raffarin e il senatore Pascal Allizard, l'iniziativa francese denota un attivismo bilaterale rispetto alla Cina, ma rappresenta anche un forte stimolo per l'Europa affinché si apra maggiormente all'Eurasia, cogliendo le grandi opportunità offerte dalle nuove vie della seta.

In questa prospettiva i trasporti terrestri, e quelli ferroviari in particolare, assumono un'importanza cruciale, costituendo le basi materiali del nuovo scenario di relazioni economiche tra l'Atlantico e il Pacifico. Tanto Raffarin quanto Allizard, impegnati a promuovere e a sviluppare, con ruoli diversi, le relazioni franco-cinesi, individuano nel corridoio mediterraneo l'asse strategico naturale per innestare stabilmente l'Europa (specie il Sud e l'Ovest) nella via della seta, pur senza trascurare i collegamenti a nord delle Alpi.

Queste prospettive non possono lasciare indifferente l'Italia, soprattutto nel quadro di una collaborazione rafforzata con la Francia: non solo perché la Pianura Padana ospita una parte rilevante del corridoio mediterraneo, ma anche perché l'Italia concorre per il 35% al finanziamento del tunnel di base (dalla Valle di Susa alla Maurienne). È proprio nel territorio italiano che il corridoio esplica, oltre alla sua funzione di asse europeo Est-Ovest, il ruolo di raccordo tra tutti i corridoi nordsud che collegano il Mediterraneo all'Europa continentale e al Mare del Nord. Ne deriva una grande prospettiva di sviluppo per i porti italiani dell'Alto Tirreno e dell'Alto Adriatico (entrambi con rilevanti investimenti cinesi), vocati a fungere da attestamenti marittimi della via ferroviaria della seta.

### Un affare che conviene a tutti

#### di *Iean-Pierre Raffari*N

La via della seta ha visto per secoli circolare merci, uomini, idee. Nel 2013, il presidente Xi Jinping ha scelto di rilanciare «l'iniziativa delle nuove vie della seta» e ha dimostrato quanto quest'antica idea fosse al passo con i tempi. Gli strumenti sono già in essere: la Banca asiatica per le infrastrutture e gli investimenti (Aiib), il Silk Road Group (Srg) con i suoi 55 miliardi di dollari da investire. La Cina mette in campo le risorse affinché progetti concreti diano struttura all'ambizione collettiva della cooperazione internazionale. Si tratta di un progetto vasto che, pur ponendo un'attenzione particolare alle infrastrutture, va ben al di là di queste. Le nuove vie della seta possono essere un fattore di crescita e di pace.

In Europa, l'iniziativa - bisogna ammetterlo - non è sempre compresa nel modo giusto e talvolta è fonte di paure, per la sua ambizione e la sua ampiezza. È | 195 nostro dovere affrontare questi interrogativi, la via della seta deve costruirsi sulla fiducia e sul rispetto reciproci.

Si tratta di un progetto anzitutto economico, che schiude nuove prospettive e dà slancio alla crescita mondiale in maniera sostenibile, attraverso la massa degli investimenti previsti e la creazione di infrastrutture in paesi che ne sono carenti e che oggi non hanno accesso alle risorse economiche necessarie.

Gli importi annunciati – circa mille miliardi di dollari, più del piano Marshall del 1947 – sono giganteschi. Nel 2015, la Banca di sviluppo della Cina aveva previsto di sbloccare da sola 800 miliardi di euro d'investimenti per 900 progetti. Al vertice sulle nuove vie della seta tenutosi nel mese di maggio a Pechino, cui ho partecipato in rappresentanza del presidente Emmanuel Macron, Xi Jinping ha aggiunto di voler investire 113 miliardi supplementari.

Queste cifre non restano solo delle intenzioni; la Cina costruisce il suo progetto passo dopo passo cooperando con i paesi partner. Ad oggi ha già concluso 270 accordi di cooperazione, sei corridoi sono in corso di costruzione in Asia e in Africa per un importo di 15 miliardi di dollari. Questo importo non smette di crescere, in media del 18% all'anno, man mano che il progetto prende forma. In questo modo la Cina vuole esercitare una maggiore influenza sugli equilibri del mondo.

È il corso naturale della storia: la Cina, oggi seconda potenza mondiale, conferma il suo ritorno al centro della scena geopolitica. In questo contesto, continuare a giocare il ruolo dei secondi non è più ammissibile. Bisogna accogliere con favore questa volontà cinese di assumersi le responsabilità connesse al suo status.

L'Europa ha numerose frecce al suo arco. La più importante è la posizione centrale rispetto alle vie della seta: siamo il punto di congiunzione tra Eurasia ed Eurafrica. Certo, occorre che l'Europa non abbia paura, che si dia da fare con progetti e finanziamenti per costruire un partenariato equilibrato con la Cina, dando mostra di averne compreso l'importanza. La Francia e l'Italia possono essere una forza per questa strategia europea. Fino a oggi, gli europei hanno mostrato più che altro inquietudine per la presenza sempre maggiore della Cina nell'economia internazionale. Due le problematiche centrali: l'Unione Europea non condivide la visione che dell'attuale leadership mondiale ha la Cina e teme che i progetti di quest'ultima beneficino troppo la Cina stessa e troppo poco i paesi europei.

Questa inquietudine è alla base dell'iniziativa comune lanciata lo scorso settembre da Parigi, Berlino e Roma per proteggere le attività strategiche in Europa di fronte agli investimenti cinesi. Le paure sono legittime – i nostri interessi non coincidono sempre con quelli cinesi – ma è necessario adottare un altro atteggiamento per evitare fratture. L'iniziativa delle vie della seta deve permetterci di valorizzare le nostre complementarietà ed è l'occasione per l'Europa di affermare la sua identità e i suoi principi, tra cui la difesa del libero scambio e il rifiuto del protezionismo.

Propongo di cercare, a livello sia europeo che bilaterale, progetti di cofinanziamento. Per esempio, il progetto di collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione potrebbe rientrare nel quadro delle vie della seta e beneficiare del sostegno

finanziario cinese. Idem dicasi per i porti di Bordeaux, Marsiglia, Zeebrugge o per la stazione di Duisbourg. Sarà una formidabile occasione per dimostrare che siamo complementari e per imporre le nostre posizioni: la via della seta è un percorso a doppio senso di marcia, in cui tutti possono trovare un proprio tornaconto.

#### La Cina è benvenuta purché rispetti i patti

#### di Pascal Allizard

Nell'ambito delle mie funzioni di presidente del gruppo d'amicizia Francia-Pakistan al Senato francese, sono stato indotto non soltanto a interessarmi all'economia del Pakistan (partner intimamente legato alla Cina, come testimoniato dal corridoio sino-pachistano), ma anche a proporre alla commissione Esteri e Difesa del Senato francese, di cui sono vicepresidente, di estendere il perimetro di questa tematica a tutte le nuove vie della seta.

Lo scorso novembre, la commissione mi ha incaricato di predisporre una relazione sulle nuove vie della seta che richiede la raccolta di moltissime testimonianze e numerosi viaggi. Ho organizzato parecchie decine di incontri con personalità di vari paesi, provenienti dal mondo economico, diplomatico, universitario e militare, ciascuna delle quali ha fornito una prospettiva specifica.

Tra le impressioni ricavatene c'è innanzitutto la convinzione che il progetto cinese rappresenti una formidabile avventura: è un programma di infrastrutture colossale, che la maggior parte di noi considera una magnifica opportunità, mentre altri vi ravvisano una minaccia. Si tratta innanzitutto di un intento di pianificazione territoriale dello *hinterland* cinese: da un lato, la popolazione della Cina aumenta e ha bisogno di maggiore spazio; dall'altro, l'industria del paese si sviluppa e cerca nuovi sbocchi commerciali. Ma il progetto va ben oltre i confini cinesi e mira a soddisfare esigenze specifiche di tutti i paesi situati lungo la sua rotta. Sarà però un successo solo se funzionerà in entrambe le direzioni, creando un equilibrio soddisfacente tra gli scambi est-ovest ed ovest-est.

Quando il progetto raggiungerà l'Europa centrale e orientale, si tratterà di vedere se entrerà in conflitto con gli sforzi prodigati dall'Unione Europea in quest'area o se completerà ciò che l'Ue ha messo in atto con determinazione fin dal 1989 per colmare il divario economico tra le sue parti occidentale e orientale. Da notare che si prevede di includere nel progetto una linea ferroviaria tra Belgrado e Budapest, ramo ungaro-serbo del Corridoio paneuropeo 10 che fa parte del Trans-European Network Ten-T (Budapest/Salisburgo-Lubiana-Zagabria-Belgrado-Skopje-Nis-Salonicco-Atene-Pireo/Sofia).

Budapest rappresenta il terminale orientale del Corridoio mediterraneo; l'anello centrale dello stesso è il collegamento Lione-Torino, con le sue connessioni fra tre dei principali poli economici e industriali europei (Piemonte-Lombardia, Alvernia-Rodano Alpi e Catalogna). La tratta ad alta velocità Budapest-Belgrado-Skopje-

Pireo ha potuto contare su una linea di credito speciale di 3 miliardi di dollari, facilitata da Pechino. Per Cosco, gestore cinese del porto greco del Pireo, si tratta dell'«itinerario diretto terra-mare» e sarà la porta d'ingresso della Cina in Europa.

Non vi è forse il rischio che l'Unione Europea scopra troppo tardi che una parte essenziale delle infrastrutture in Europa centro-orientale dipende dalla Cina? E perché la Cina dovrebbe controllare il porto del Pireo? Per noi europei, si tratta di domande importanti.

Eppure, in prospettiva, dobbiamo istituire una doppia alleanza: una partnership commerciale basata sulla reciprocità per quanto riguarda l'apertura dei mercati sui due fronti e una partnership strategica fondata non più sulla cooperazione bilaterale, ma su una cooperazione multilaterale raggruppata in cartelli. Agli occhi dell'Ue, il principale problema è dato dal fatto che l'Europa è aperta e che acquista ogni giorno un miliardo di euro di beni provenienti dalla Cina. Da parte sua, la Cina ne acquista in Europa solo la metà. Di contro, la Cina investe in Europa il quadruplo dei capitali investiti dall'Europa in Cina.

Nutriamo la massima ammirazione per la visione di largo respiro racchiusa nei progetti delle nuove vie della seta, ma riteniamo che questa iniziativa non possa sostituirsi alle soluzioni dei problemi incontrati quotidianamente dagli europei in Cina e all'abbattimento degli ostacoli che gli imprenditori europei devono superare per fare affari in questo paese. Sosteniamo quindi la cooperazione con la Cina, a patto che resti, come promesso dai nostri omologhi cinesi, un'iniziativa aperta, aderente alle regole di mercato, alle norme e ai requisiti internazionali e comunitari. Inoltre, il progetto deve rispettare lo sviluppo sostenibile in tutti i suoi aspetti (economici, finanziari, ambientali e sociali) e completare le politiche dell'Unione Europea, in maniera da dare i benefici promessi a tutti i paesi da esso attraversati. Ogni paese interessato dovrà poter manifestare le sue priorità, sia in materia di infrastrutture primarie che di reti regionali secondarie.

Dobbiamo tenere fede alle nostre più ferme convinzioni: «L'operazione deve essere vantaggiosa per tutti».



# Parte III alla RICONQUISTA della REPUBBLICA



### LA SESTA REPUBBLICA PUÒ ATTENDERE

di Dario Fabbri

L'immarcescibile modello 'gollista', copia distorta di quello americano, incarna il misto di impotenza e residua ambizione che caratterizza la Francia post-bellica. Lo scontro progressisti-lepenisti. Il problema demografico. La guerra come ultima spiaggia.

OUAND LA SIXIÈME RÉPUBLIOUE?». 1. a quando la Sesta Repubblica? L'interrogativo accompagna fin dalla fondazione l'attuale regime francese, la Quinta Repubblica. Non solo per la fisiologica propensione d'Oltralpe al cambio istituzionale, cifra distintiva del locale approccio allo Stato. Cucita addosso al generale de Gaulle dal sarto-costituente Michel Debré (Déprés) nelle fasi più drammatiche della crisi algerina, la Repubblica del 1958 doveva durare quanto la parabola politica del generale. Destinata a scomparire al primo cambio della guardia, per incapacità di qualsiasi successore di pareggiare il carisma dell'homme du destin. Invece è tuttora in vigore, ormai sessantenne, la più longeva della storia dopo la convenzionale Terza Repubblica, scaturita dall'umiliazione di Sedan. Monarchia emancipata dell'odiosa ereditarietà, repubblica liberata dalla cronica instabilità, è riuscita a imporsi quale sintesi perfetta tra le forme di governo predilette dai francesi (monarchie républicaine absolue). Pensata per replicare la concezione amministrativa degli Stati Uniti, col tempo ha realizzato una verticale del potere nettamente più spinta del suo modello (tour d'ivoire présidentielle). Escogitata per reagire al decadimento strategico della nazione, s'è fatta strumento di grandeur, vettore della sua aura. Nell'interpretazione degli strateghi francesi, la Quinta Repubblica continua a garantire velocità d'esecuzione, pur conservando la monumentale grandezza dello Stato. Soprattutto conferisce ai suoi fautori l'illusione di poter resistere, attraverso gli straordinari poteri del presidente, al restringimento di sovranità imposto ai *clientes* dagli Stati Uniti e dal loro sistema imperiale. Così nei prossimi anni sopravvivrà alle convulsioni etniche che agitano il paese, le più intense dal secondo dopoguerra. Quando, impossibilitata a tramutarsi in repubblica autocratica e contraria a volgersi in soggetto parlamentare, la Francia sfrutterà le prerogative dello Stato gollista per convogliare verso l'esterno il malessere della sua società. Misconoscendo Sesta Repubblica.

2. In Francia lo Stato è questione preminente. Qui fu concepito l'intendente, figura che pose fine al feudalesimo e condusse l'Occidente nella modernità; qui furono creati i dipartimenti, che distrussero l'eterogeneità locale e resero efficiente l'autorità governativa. Oltralpe l'apparato amministrativo precede la nazione, fino a inventarla. Le istituzioni hanno grandezza colossale, tanto da necessitare puntualmente di un colpo di Stato per riformarsi – non a caso la dizione *coup d'État* è accolta senza traduzione in numerose lingue. L'illegale imposizione del cambiamento come unico mezzo per rinnovare uno schema talmente complesso da perpetuare se stesso.

Dopo la presa della Bastiglia, in Francia si sono verificati colpi di Stato nel 1789, nel 1792, nel 1793, nel 1794, nel 1799, nel 1804, nel 1815, nel 1830, nel 1848, nel 1851, nel 1871, nel 1940, nel 1944, nel 1958. Con relativo passaggio dalla Prima Repubblica alla dittatura del Terrore, dal direttorio al consolato, dal primo impero alla monarchia restaurata, dalla monarchia di luglio alla Seconda Repubblica, dal secondo impero alla Terza Repubblica, dal governo di Vichy alla Quarta Repubblica, fino all'attuale Quinta. Fu Karl Marx a descrivere la sofisticatezza della burocrazia francese (*bureaucratie*) – altro lemma importato negli idiomi di mezzo mondo. «La burocrazia è lo Stato visto come formalismo. La mentalità del burocrazia, dunque non vi è altro modo che scardinarla» <sup>1</sup>.

La Prima Repubblica, nata nel 1792, si compose di tre regimi distinti (convenzione-direttorio-consolato), fino alla sua formale abolizione per volontà di Napoleone Bonaparte, incoronato imperatore nella cattedrale di Notre-Dame al cospetto di Pio VII (1804). La Seconda Repubblica, parte dei moti paneuropei del 1848, nacque come rivolta verso il regno di Luigi Filippo d'Orléans e durò meno di quattro anni. In entrambi i casi le esperienze rivoluzionarie si risolsero nell'avvento imperiale. A determinarne il fallimento furono l'incapacità di controllarsi del Terzo Stato, allora disuso all'autogoverno, e l'esuberante demografia francese che necessitava di un'architettura istituzionale di stampo verticistico per convogliare verso l'esterno le proprie aspirazioni.

Proprio Luigi Filippo riconobbe la necessità per la Francia di fondere monarchia e volontà popolare, impellenza che avrebbe segnato la storia del paese fino a oggi. «Nostro compito è realizzare un giusto compromesso, lontano tanto dagli eccessi del potere popolare, quanto dagli abusi del potere monarchico» <sup>2</sup>, argomentò nel 1831.

La fine del secondo impero (1870), macchiato dalla deprimente cattura di Napoleone III da parte dei prussiani, condusse alla nascita della Terza Repubblica. Quasi per caso. In seguito al fallimento della Comune parigina, la Francia attraversò un periodo di sospensione, indecisa tra il tornare alla monarchia oppure mantenere la forma repubblicana. Con l'assemblea legislativa, pacifista e realista, incli-

<sup>1.</sup> Cfr. K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843).

<sup>2.</sup> Cfr. Louis-Philippe I, *Adresse à la ville de Gaillac*, gennaio 1831, citato in U. Tencé, *Annuaire Historique Universel pour 1831*, Thoisnier-Desplaces Libraire, Paris 1833.

ne al ripristino dell'*ancien régime* e il presidente Adolphe Thiers favorevole alla proclamazione della Terza Repubblica.

Nel 1873 il parlamento spogliò Thiers della fiducia con l'intento di nominare Enrico d'Artois nuovo re di Francia, ma questi si rifiutò di riconoscere come legittima la bandiera tricolore, preferendo il vessillo gigliato della monarchia. L'affronto ne causò la caduta in disgrazia, mentre le successive elezioni producevano un'Assemblea nettamente repubblicana. Ne seguirono le leggi costituzionali del 1875, che stabilirono un ordinamento parlamentare di tipo bicamerale.

Cominciò il cosiddetto momento repubblicano (*le moment républicain*), in cui la Francia approvò numerose norme di matrice sociale che ne stravolsero il volto. Nello specifico, le leggi che istituivano l'istruzione gratuita, universale e obbligatoria (1881-82); quelle che autorizzavano la creazione dei sindacati (1884); la celeberrima legge sulla laicità che separava Stato e Chiesa (1905); la norma sulla cittadinanza che semplificava la naturalizzazione degli immigrati (1927). Nei suoi lunghi settant'anni, la Terza Repubblica rese la Marsigliese inno ufficiale e proclamò il 14 luglio festa nazionale <sup>3</sup>. Soprattutto si impose come ordinamento parlamentare, con il capo dello Stato relegato a un ruolo marginale e un primo ministro maggiormente operativo. Soltanto Patrice de Mac-Mahon, presidente di origine irlandese e dalle simpatie monarchiche, sciolse la Camera dei deputati (1876), prima d'essere costretto alle dimissioni da un'ulteriore vittoria elettorale dei repubblicani.

La maturità raggiunta dalla borghesia e l'indipendenza riconquistata causarono la durata della Terza Repubblica. La definitiva ascesa del Terzo Stato, avvenuta ai danni di clero e nobiltà, impedì l'avvento dell'uomo forte, interpretato quale anticamera del ritorno all'impero o alla monarchia. La percezione d'aver sufficiente margine di manovra al cospetto delle altre potenze e i successi militari registrati in Africa e in Asia, oltre alla pallida vittoria nella prima guerra mondiale, convinsero l'opinione pubblica dell'efficacia della Repubblica. Fino alla crisi economica del 1929, quando si palesò la connessione esistente tra i mercati internazionali e le condizioni sociali si deteriorarono. Cominciò l'epoca della decadenza (décadence), ossessione tipicamente francese, cui successivamente il regime di Vichy avrebbe attribuito la sconfitta per mano dei nazisti. Proprio il maresciallo Philippe Pétain governò la Francia sotto l'occupazione tedesca, prima della resistenza e della liberazione ad opera degli angloamericani e dei militari della France Libre.

Al termine del secondo conflitto mondiale ebbe inizio la Quarta Repubblica, pensata come fedele riproduzione della Terza. Senza comprendere che la congiuntura internazionale si era grandemente modificata. L'inizio della guerra fredda, con il pianeta diviso in blocchi presieduti dalle due superpotenze, ridusse notevolmente l'autonomia francese, costringendo il paese nel campo americano attraverso la creazione della Nato (1949). Mentre la dolorosa sconfitta nella guerra

di Indocina (1954), l'indipendenza raggiunta da Marocco e Tunisia, assieme all'andamento negativo della vicenda algerina portarono il nuovo Stato al collasso. In appena otto anni si susseguirono 24 esecutivi, dei quali nove rimasero al potere per meno di 41 giorni. Così quando i generali impegnati in Algeria si ribellarono alla volontà del governo di ritirarsi dal Nordafrica e chiesero l'assegnazione dell'incarico di primo ministro al generale de Gaulle (maggio 1958), il presidente René Coty fu costretto ad accoglierne le richieste. Inserito in uno sfavorevole contesto internazionale, alle prese con numerose ribellioni nei possedimenti d'oltremare, l'Esagono necessitava di una nuova forma di governo per far fronte agli eventi. Se ne occupò l'unico uomo considerato al di sopra delle parti. Attraverso un doppio colpo di Stato.

3. La volontà di reagire al declino produsse il crollo della Quarta Repubblica. Priva di completa sovranità, inserita nella sfera di influenza altrui, la Francia volle dotarsi di un apparato esecutivo che potesse supplire allo scadimento delle condizioni strutturali. In preda allo choc provocato dall'ordine bipolare e dalla decolonizzazione, Parigi si affidò a un artificio istituzionale.

Giunto al potere in seguito alla sollevazione delle Forze armate in Algeria, de Gaulle pretese e ottenne di riformare la costituzione, incaricando del progetto una commissione presieduta da Michel Debré. Su suo suggerimento, il giurista di origini alsaziane si industriò per rivedere in senso presidenziale il sistema governativo. Nel tentativo di realizzare il celebre equilibrio tra monarchia e repubblica, ispirandosi inizialmente al modello statunitense. Sebbene il generale avesse preteso la realizzazione di un ordinamento inedito per paura d'essere tacciato d'esterofilia <sup>4</sup>, la superpotenza si imponeva inerzialmente come punto di riferimento. Entrata in vigore nel 1789, l'anno della Rivoluzione francese, la costituzione americana era rimasta intonsa, modificata soltanto attraverso sparuti emendamenti. Con sguardo da giuristi, i costituenti scambiarono la qualità della stesura con la ragione della stabilità americana, principalmente attribuibile alla disciplina sociale degli abitanti.

Non solo. Individuato negli Stati Uniti il fattore che ne aveva determinato il declassamento geopolitico, vollero imitare la causa della loro impotenza. Per difendersi meglio dal soggetto che avevano eletto ad esempio.

Sicché, al termine dei lavori, il testo annunciava una straordinaria virata autocratica. Il presidente avrebbe nominato un primo ministro, sarebbe rimasto in carica sette anni e, come avviene negli Stati Uniti, sarebbe stato eletto da un collegio elettorale. Ma non rispondeva al parlamento delle sue decisioni, poteva sciogliere le camere e, in casi di massimo interesse nazionale, poteva arrogarsi poteri straordinari, simili a quelli del *dictator* di reminiscenza romana. *In nuce*: la versione francese era più audace dell'originale americano. Per la soddisfazione di de Gaulle, che alla commissione costituente aveva espressamente chiesto l'elaborazione di

una disposizione che impedisse alla Francia di trovarsi impreparata agli eventi, come capitato nel 1940 (invasione tedesca) e nel 1954 (sconfitta in Indocina) <sup>5</sup>. Istanza accolta nell'articolo 16 dell'attuale costituzione.

Presentata al generale in versione provvisoria con copertina rossa (édition du cahier rouge), la nuova costituzione fu licenziata nell'agosto del 1958 e approvata tramite referendum il 26 settembre successivo. Cominciava la Quinta Repubblica, all'epoca spregiativamente definita «gollista». Secondo i detrattori, destinata a estinguersi con la fine del suo ispiratore. Specie in seguito all'ulteriore impulso verticistico registrato nel 1962. Quando, in aperta violazione del senso costituzionale, il presidente de Gaulle impose le dimissioni al primo ministro Debré, contrario agli accordi di Évian che ponevano fine alla guerra d'Algeria, per sostituirlo con un suo collaboratore non eletto (Georges Pompidou). Mentre nell'ottobre dello stesso anno un referendum sanciva il suffragio diretto del capo dello Stato. Correzione che conferiva definitiva legittimità popolare all'Eliseo, ponendolo sullo stesso piano del parlamento (parlement croupion) ma con maggiori poteri.

La V<sup>e</sup> si trasformava in una monarchia repubblicana, oppure in ipertrofia presidenziale (*hypertrophie présidentielle*). Definita semipresidenziale dal giurista Maurice Duverger e così indicata nei testi di politologia, è il sistema maggiormente leaderista d'Occidente. Nettamente più di quello americano, perché sprovvisto dei contrappesi esistenti oltreoceano. Dal Congresso alla Corte Suprema, fino all'autonomia degli Stati federati, semplicemente inesistenti in Francia. Così nel maggio del 2017 Emmanuel Macron, per celebrare la sua vittoria elettorale, ha potuto scegliere la spianata del Louvre, residenza dei re di Francia fino al 1682 e luogo fortemente legato alla tradizione monarchica, anziché le repubblicane Place de la Concorde o Place de la Bastille. Senza che tale scelta apparisse in contraddizione con la carica rivestita.

Tanto potere concentrato in una sola persona ha permesso alla Ve di sopravvivere a se stessa. In perfetta sintonia con la gallica *grandeur*, essa ha saputo saziare le aspettative dell'opinione pubblica. In un contesto di continua riduzione della sovranità nazionale, accentuato dalla nascita dell'impero globale americano (*mondialisation*), ha saputo sedurre i francesi con la propria immagine assolutistica. Come segnalato dal referendum con cui nel 2000 gli elettori hanno voluto accorciare la durata del mandato presidenziale da 7 a 5 anni, apparentemente per farlo coincidere con quello del parlamento, in realtà per impedire la coabitazione tra un capo dell'Eliseo e un primo ministro di partiti diversi. Così da liberare ulteriormente il presidente da eventuali freni istituzionali a fronte di un aumento dell'ingerenza degli Stati Uniti, nel frattempo assurti a unica superpotenza del pianeta. La Quinta Repubblica divenne Quinta bis, pur rimanendo se stessa. Mentre le rivendicazioni di progressisti e populisti si concentravano sulla possibilità di una Sesta, alternativamente auspicata per stabilire un maggiore equilibrio tra i poteri,

oppure per attribuire all'Eliseo prerogative semidittatoriali. Annunciando una questione che oggi investe l'anima stessa della nazione.

4. Da decenni la Quinta Repubblica è oggetto degli strali partitici perché troppo insulare o troppo democratica. L'abitudine al colpo di Stato ha indotto molteplici esponenti politici a invocarne la fine. Con la Sesta trasformata in *brand*, in vagheggiato strumento per censurare l'attuale. Tanto a sinistra, quanto a destra. Già nel 1964 François Mitterrand criticò il sovradimensionato ruolo del presidente in un testo dall'evocativo titolo *Le Coup d'État permanent*<sup>6</sup>. Negli anni Ottanta fu il gollista Philippe Séguin a proporre «un rimedio per il presidenzialismo» <sup>7</sup>. E dieci anni più tardi Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, suggerì una revisione in senso parlamentare della Repubblica. Per cui sarebbe stato necessario ripensare le istituzioni, sottoponendo il presidente alla fiducia del Senato, rafforzando i poteri del primo ministro e introducendo forme di democrazia diretta.

Ma è nella fase attuale che le richieste di superamento della Quinta Repubblica si sono fatte più insistenti. Nel 2017 gran parte dei candidati alla presidenza si è detta favorevole a un cambio di regime: ancora Mélenchon, il deputato socialista Arnaud Montebourg, il progressista Benoît Hamon, la leader del Front National, Marine Le Pen. A determinare tanta voglia di novità è il complesso passaggio che vive la Francia, prodromico al suo ristabilimento come grande potenza. Caratterizzata dalla demografia più florida del continente, non riesce ad assimilare i cittadini di origine straniera e a metabolizzarne l'età mediana, nettamente più bassa del ceppo originario. Le difficili condizioni economiche e la sovranità limitata le impediscono di risolvere la questione tanto attraverso la diffusione della ricchezza, quanto inviando in guerra i nuovi cittadini. Ne derivano numerosi scontri di matrice etnica e casi di alienazione tra le seconde e le terze generazioni di immigrati. Palesati dalle ribellioni nelle *banlieues* e da atti terroristici di strumentale matrice jihadista.

Per risolvere la pericolosa impasse i principali esponenti politici propongono l'abolizione dell'attuale repubblica, che dovrebbe convertirsi in modelli opposti. Secondo i progressisti, la Francia scossa dalla peste comunitaria dovrebbe accantonare le manie di grandezza per adottare un arcuato sistema parlamentare, quindi ridurre la proiezione estera per concentrarsi sul proprio ombelico. Nelle parole di Mélenchon, «bisogna ristabilire l'equilibrio tra i poteri. Il parlamento deve operare un controllo reale sull'operato del governo, attraverso prerogative rinforzate. Dobbiamo abbandonare la natura verticistica del sistema» <sup>8</sup>. Al contrario, i lepenisti sostengono la necessità di una deriva autoritaria, con l'intento di realizzare la pacificazione interna attraverso la forza. Per Marine Le Pen la Francia dovrebbe stringersi attorno al suo presidente, investendolo del compito di scegliere in nome della patria e consentendogli di rivolgersi alla cittadinanza tramite plebiscito <sup>9</sup>. Specie su

<sup>6.</sup> Cfr. F. Mitterrand, Le Coup d'État permanent, Paris 1964, Plon.

<sup>7.</sup> Cfr. Ph. Séguin, «Le régime présidentiel, remède au présidentialisme», Le Monde, 27/12/1989.

<sup>8.</sup> Citato in A.L. Fremont, «La VIe République en six principes», Le Figaro, 4/5/2013.

<sup>9.</sup> Cfr. A. Corlay, «Election présidentielle: Ve ou VIe République?», Le Monde, 5/4/2017.

dossier securitari e strategici. Come ai tempi della Prima e della Seconda Repubblica le dinamiche interne si risolverebbero in una nuova forma imperiale. Magari al termine di un lungo Stato d'emergenza, quando le leggi speciali si codificherebbero in ordinarie.

Istanze generalmente condivise dalla popolazione, che vive sulla propria pelle la crisi antropologica e valuterebbe positivamente l'avvento di una nuova architettura istituzionale: stando a un sondaggio del 2015, il 62% dei francesi sarebbe favorevole all'instaurazione di una Sesta Repubblica, mentre il 78% immagina di viverci prima del 2035 <sup>10</sup>. Eppure all'orizzonte si scorge il proseguimento della Quinta, anziché l'avvento di un nuovo regime parlamentare o autocratico. Non solo perché l'ampiezza della carica puntualmente persuade coloro che raggiungono l'Eliseo a custodire lo status quo. «Se in futuro il presidente avesse gli stessi poteri del primo ministro, lo Stato diventerebbe fragile» <sup>11</sup>, dichiarò Mitterrand prima di ritirarsi a vita privata, rinnegando le critiche degli anni precedenti. Così Emmanuel Macron si dice contrario a un abbandono della Repubblica gollista, malgrado abbia creato un movimento dal nome esplicitamente evoluzionista (La République En Marche!).

Agli occhi dei funzionari francesi, la V<sup>e</sup> resta lo strumento più efficace per perseguire l'interesse nazionale. Lo Stato profondo, del quale è mediamente espressione ogni presidente (Macron compreso), non intende dismettere la cifra strategica del paese, né le sue pretese da grande potenza. Mentre considera il magnificato ruolo dell'Eliseo decisivo per mantenere una decente autonomia all'interno dello spazio statunitense. Secondo tale interpretazione, adottare la forma parlamentarista significherebbe abbandonarsi all'irrilevanza, impantanarsi nelle pastoie della politica. Quanto l'orgoglio gallico non potrebbe tollerare.

Allo stesso tempo, un'alterazione in senso dispotico dello Stato non sarebbe praticabile, sul fronte domestico come su quello esterno. Tale movimento provocherebbe il dilaniarsi della società, poiché una popolazione mediamente anziana e abituata a notevoli libertà individuali non potrebbe sopportare il nuovo corso. Mentre nel XIX secolo il primo e il secondo impero intervennero su di una cittadinanza più giovane, in un contesto di euforia espansionistica. Inoltre, gli Stati Uniti non accetterebbero una trasformazione così drastica, la giudicherebbero ostile, ne coglierebbero la natura anti-egemonica. La reazione americana porrebbe i due alleati su una rischiosa rotta di collisione. Il paese non può permetterselo, specie nell'attuale momento di debolezza.

Piuttosto, attraverso la natura della Quinta Repubblica la Francia potrà superare lo stallo. Nei prossimi anni il paese sperimenterà una persistente tensione di bassa intensità, segnata da sporadiche esplosioni di violenza. Fino a quando l'aumento della popolazione ne ingrosserà fatalmente la taglia geopolitica, consentendo a Parigi di scaricare sulla guerra le sue incongruenze interne. Il perseguimento

di una nuova strategia costringerà i cittadini a realizzarsi in nome della patria, con la popolazione assorbita negli aumentati fronti esterni. Allora l'Eliseo utilizzerà i suoi monarchici poteri per propagandare le imprese belliche e gestire la trasformazione del paese, da comprimario a principale potenza regionale. La dignità presidenziale basterà per inseguire le riscoperte ambizioni. La Quinta si confermerà come la più risolta delle repubbliche. Nonché la più francese.

5. In geopolitica la natura dei regimi ha scarso valore. Le nazioni tendono ad agire come devono, per quanto sentono e possono, indipendentemente dalla forma di governo che le distingue. Stati Uniti, Cina o Russia puntano ugualmente all'egemonia pur disponendo di filiere amministrative assai diverse. La dimensione democratica o autocratica non incide sul perseguimento della strategia, se non nel diverso utilizzo della narrazione. Piuttosto è rilevante comprendere perché in uno specifico passaggio storico uno Stato prediliga un sistema istituzionale, anziché un altro. Le ragioni di tale scelta palesano cifra antropologica e interpretazione della realtà. Il mancato avvento della Sesta Repubblica francese ci consegna un paese che non può incidere direttamente sulle dinamiche che lo stanno scuotendo, ma che non intende rinunciare alle proprie prerogative. Benché impossibilitato a imporsi sulla propria popolazione, non vuole scadere a soggetto meramente economicistico, dal profilo multiculturale, rassegnato alla propria eterogenea condizione di provincia. Così respinge la transizione verso una repubblica di matrice autoritaria, semplicemente perché distruggerebbe la propria società e attirerebbe l'ostilità degli Stati Uniti. Allo stesso modo si oppone al ritorno di una repubblica puramente parlamentarista, perché ne danneggerebbe la percezione di grandeur e i propositi massimalistici. Conservare la Cinquième serve a resistere. Nei prossimi anni la Francia vivrà notevoli sconvolgimenti, causati dal possedere una popolazione eterogenea senza avere la forza di assimilarla e dall'assenza di un benessere diffuso che possa blandirne la mancata integrazione. Il paese potrebbe giungere a un passo dal baratro. Ma nell'immaginario francese lo Stato gollista saprà sfruttare l'acquisita grandezza demografica quando questa sarà giunta a compimento, saprà metterla a disposizione dell'interesse nazionale quando verrà il momento. Convinzione a metà tra realtà e inganno. Eppure quanto basta per resistere all'attuale congiuntura avversa. E lasciare in sospeso la Sesta Repubblica.

# PARIGI LO STATO CITTÀ

di Francesco Maselli

La capitale della Francia, una delle metropoli più influenti al mondo, è il cuore della Repubblica. Con Macron si conferma l'intenzione di farne un magnete geopolitico al servizio della nazione. Il progetto di Grand Paris e le sue complicazioni.

ARIGI È UNA CAPITALE MOLTO PICCOLA, più piccola di tutte le maggiori capitali europee e mondiali. Allo stesso tempo è una delle più influenti: in tutte le classifiche che valutano il *ranking* delle città, Parigi è in genere posizionata tra le prime, con New York, Londra e Tōkyō¹. Finora ha avuto una capacità di influenza inversamente proporzionale alla sua taglia: laddove le altre città mondo hanno capito che per competere su scala globale è necessario aumentare il proprio peso specifico in termini di superficie, pil, numero di abitanti, Parigi, chiusa nella cintura del *périphérique*, ha sempre rifiutato di adeguarsi, complice la dispersione e la conseguente concorrenza dei poteri locali, storicamente incapaci di immaginare la regione parigina come un'entità amministrativa unica. Risultato: il Comune di Parigi conta soltanto 2 milioni e 200 mila abitanti e si estende per appena 104 chilometri quadrati. Il sindaco di Londra amministra invece 8 milioni e 550 mila abitanti in 1.572 chilometri quadrati di superficie.

Eppure il contesto nel quale si inserisce la città è indubbiamente globalizzato: l'Île de France, la regione parigina, è il principale centro economico del paese: produce il 29% del pil francese, il 5% della ricchezza europea, tanto da avere sempre rappresentato un rompicapo nelle rappresentazioni schematiche della dorsale europea, la famosa *banana blu* di Roger Brunet. Inoltre, accoglie il 18% della popolazione pur occupando soltanto il 2,2% della superficie della Francia metropolitana. Più della metà dei *cadres*, i quadri dirigenti, vi lavora. Senza contare la sua capacità di attrazione verso i territori circostanti: il *bassin parisien* estende la sua influenza fino a un raggio di circa cento chilometri, inglobando nella sua catena

<sup>1.</sup> Parigi è classificata terza nell'indice The World's Most Influential Cities di *Forbes* del 2016, quinta nell'indice GaWC dello stesso anno.

industriale ed economica centri estranei alla regione dal punto di vista geografico e amministrativo. Il progetto del Grand Paris, allo stesso tempo nuovo assetto amministrativo della capitale e faraonico cambiamento della mobilità parigina grazie al Grand Paris Express, che prevede investimenti per circa 38,5 miliardi di euro, 200 chilometri di linee automatizzate, 68 nuove stazioni, 4 nuove linee (15, 16, 17 e 18) e 3 linee esistenti prolungate e potenziate (11, 12 e 14), ha quindi l'ambizione di sfruttare appieno il potenziale geopolitico a disposizione.

#### La capitale della Rivoluzione

Una capitale più grande, meglio amministrata, più interconnessa e più competitiva sembra inevitabile per sostenere le ambizioni francesi, la *grandeur* perduta e ritrovata, per il momento, grazie a Emmanuel Macron <sup>2</sup>. Il presidente in questo è fortunato: avrà a disposizione uno strumento geopolitico concepito dieci anni fa che inizierà a essere pienamente operativo durante il suo eventuale secondo mandato e che darà centralità alla Francia negli anni Venti anche grazie ai Giochi olimpici del 2024, fortemente sponsorizzati dal presidente. Il successo del Grand Paris non è tuttavia scontato.

La questione dell'amministrazione di Parigi è ricorrente nella storia dello Stato francese da prima della Rivoluzione. Si pensi alla decisione di spostare la corte reale da Parigi a Versailles nel XVII secolo. La capitale è stata a lungo percepita come un centro di potere da limitare, sia da parte dei decisori politici che da gran parte dell'élite intellettuale <sup>3</sup>. Dopotutto, la configurazione dello Stato giacobino e bonapartista già prevedeva un preponderante peso della decisione statale. E il potere centrale ha sempre considerato la capitale come parte delle sue competenze.

Lo Stato è in effetti il protagonista assoluto dei suoi cambiamenti. Parigi non ha avuto un sindaco dal 1795 al 1977 (se si escludono le parentesi del 1848 e del 1870-71) e la sua superficie è rimasta sostanzialmente la stessa dal 1860, dopo i grandi lavori di ammodernamento e di estensione voluti da Napoleone III e portati a termine dal barone Haussmann.

Nella seconda metà del Novecento, quando nel resto del mondo inizia a diventare chiaro il ruolo sempre maggiore e autonomo delle grandi aree urbane nei rapporti internazionali, i decisori politici francesi e parigini sono in realtà preoccupati da problemi di tipo amministrativo e di sviluppo del territorio. Nel 1959 è creato il District de la région de Paris, organo incaricato di gestire la costruzione dei nuovi quartieri popolari in periferia necessari per far fronte alla crescita demografica ed evitare che l'estensione dell'area urbana avvenga in maniera anarchica. Il District è direttamente dipendente dal primo ministro e dal presidente della Repubblica. Ancora una volta la gestione di Parigi è affare esclusivo dello Stato anche

<sup>2. «</sup>The Soft Power 30», Portland, 2017.

<sup>3.</sup> Si vedano J.-F. Gravier, *Paris et le désert français*, Paris 1947, Flammarion, e B. Marchand, *Les ennemis de Paris. La baine de la grande ville des Lumières à nos jours*, Rennes 2009, Presses Universitaires de Pennes.

perché il potere gollista, in fase calante, non aveva intenzione di dialogare con la *ceinture rouge*, la *banlieue* dell'Est parigino quasi interamente nelle mani di sindaci del Partito comunista.

Fino all'inizio degli anni Duemila, dunque, la questione di un cambiamento di scala della capitale resta ai margini del dibattito pubblico e dell'agenda politica. Anche perché Parigi, che non si è mai configurata come città Stato, né ha mai voluto diventare tale, resta influente. Uno dei motivi è senza dubbio la compenetrazione tra la capitale e il suo paese: Parigi è la Francia, e in un certo senso la Francia è Parigi. L'enorme carica simbolica sulla quale la città può contare aiuta. Parigi è capitale dal V secolo dopo Cristo, circostanza che ne ha determinato una continuità del potere e un accentramento delle funzioni politiche, culturali ed economiche che nessun'altra città al mondo, a parte Londra e Istanbul, può vantare. L'influenza si compone anche di caratteristiche immateriali, che fanno della capitale francese ancora una tra le città più attraenti al mondo: «La supremazia di Parigi è un enigma. Riflettete, in effetti. Roma è più maestosa, Treviri più antica, Venezia più bella, Napoli ha più grazia, Londra è più ricca. Cos'ha dunque Parigi? La rivoluzione. Parigi è la città-pivot sulla quale, un giorno, la storia ha girato. Palermo ha l'Etna (sic), Parigi il pensiero. Costantinopoli è più vicina al sole, Parigi è più vicina alla civiltà. Atene ha costruito il Partenone, ma Parigi ha demolito la Bastiglia», scriveva Victor Hugo nel 1867.

Le rigide regole edilizie influenzate dall'urbanismo di Haussmann (la massima altezza consentita agli edifici è di 50 metri) e la forte volontà politica di lasciare inalterato il paesaggio urbano interno al *périphérique*, hanno fatto sì che gli esperimenti di modernità urbanistica della capitale siano stati perseguiti unicamente in *banlieue*: non è un caso che le torri della City parigina, la Défense, sorgano al di fuori del centro storico e che l'unico grattacielo della capitale sia la Tour Montparnasse, probabilmente l'edificio più detestato della città: «La vista più bella di Parigi è dalla torre, l'unico luogo dal quale non la si vede», dice un adagio parigino. Il risultato è che Parigi è diventata negli anni una città museo, passando senza accorgersene da capitale della modernità a conservatorio di quanto è stato.

#### La svolta di Sarkozy

L'aspetto simbolico è una componente fondamentale per comprendere il mantenimento dell'influenza parigina nel mondo, e l'improvvisa presa di coscienza, da parte dei decisori politici, di un necessario cambiamento di scala. Sono due i traumi che, nel 2005, diedero vero impulso al progetto del Grand Paris. Il 27 ottobre, a Clichy-sous-Bois, un Comune della *banlieue* parigina, due ragazzini in fuga dalla polizia morirono fulminati dopo aver cercato di nascondersi in un trasformatore dell'elettricità, scatenando giorni e notti di proteste e di guerriglia urbana. I fatti marcarono profondamente l'opinione pubblica e la scena politica. Per sedare le rivolte fu dichiarato lo stato d'emergenza, mai utilizzato fino a quel momento sul

territorio della Francia metropolitana dalla guerra d'Algeria <sup>4</sup>. Il tema dell'integrazione dei Comuni satellite e della sicurezza delle città diventa uno dei più rilevanti nella campagna presidenziale del 2007 e uno dei principali cavalli di battaglia del futuro presidente, Nicolas Sarkozy.

All'idea di un centro ricco e borghese circondato da periferie incontrollabili si aggiunge la sudditanza che Parigi ha sviluppato nei confronti di Londra. I francesi, già ossessionati dal declino del loro impero e dal complesso di essere soltanto una «grande media potenza», a partire dagli anni Novanta assistono impotenti alla sempre maggiore emigrazione verso il Regno Unito. Crisi che culmina con l'assegnazione a Londra dei Giochi olimpici del 2012. Il declino si è infine materializzato, Parigi non è più la capitale della modernità, immaginarne un nuovo assetto geopolitico non è più rinviabile.

Oltre al piano simbolico, una favorevole circostanza politica accelera il cambiamento: nel 2006 il sindaco socialista di Parigi, Bertrand Delanoë, apre un nuovo dibattito sul futuro della capitale riunendo in una conferenza metropolitana tutti gli eletti dell'agglomerato urbano parigino. L'obiettivo è discutere del futuro della metropoli e far collaborare i sindaci di partiti diversi. L'assetto amministrativo era tradizionalmente oggetto di conflitto tra il Comune di Parigi, lo Stato centrale e i Comuni della periferia, da sempre impauriti all'idea di essere inglobati dalla capitale, come successe agli undici Comuni allora considerati periferici durante la rivoluzione urbanistica haussmanniana. La strategia di Jacques Chirac, che da sindaco aveva lavorato per isolare Parigi dalle *banlieues*, ha perso attualità: gli attori dell'Île de France sono più o meno d'accordo sulla necessità di una cooperazione più forte per preservare l'attrattività della capitale e il suo ruolo nella globalizzazione <sup>5</sup>.

È in questo contesto che nasce la proposta del Grand Paris, principale progetto politico portato a termine durante il quinquennato di Nicolas Sarkozy. Il 27 giugno 2007 il presidente inaugura un terminal Air France all'aeroporto Roissy-Charles de Gaulle e ne approfitta per lanciare la sua trasformazione della capitale. Sarkozy affronta subito il problema della suddivisione dei poteri tra attori locali molto litigiosi e inefficaci. L'unico mezzo di cooperazione tra i diversi Comuni è l'intercommunalité, non la forma amministrativa più efficiente per una metropoli che si vuole globale: «Bisogna agire sull'organizzazione dei poteri – spiega – Parigi è l'unica agglomerazione di Francia a non avere una comunità urbana. È la più grande e la più strategica delle regioni, ma l'intercommunalité crea dei perimetri senza sostanza reale. Quanto ai dipartimenti, chi può comparare il ruolo dei dipartimenti della periferia parigina ai dipartimenti rurali? Eppure hanno gli stessi poteri, la stessa fiscalità, la stessa struttura».

Il presidente appare cosciente degli enormi problemi sociali che incombono su una metropoli di più di dieci milioni di abitanti senza una strategia politica

<sup>4.</sup> O. Beaud, C. Guérin-Bargues, «L'état d'urgence de novembre 2015: une mise en perspective historique et critique», *Jus Politicum*, n. 15, 2015.

<sup>5.</sup> M. Jeanne, «Paris, un enjeu capital. Des rivalités pour le contrôle de la capitale française», *Hérodote*, n. 135, 2009.

unitaria, soprattutto in materia di trasporti e alloggi. È chiaro che Sarkozy già pensa a una rivoluzione in tema di rete ferroviaria per integrare i territori limitrofi della periferia parigina: «Ritrovare la coesione vuol dire semplicemente ricostruire una città equilibrata visto che l'agglomerato attuale si avvia all'esplosione. L'esplosione sono le famiglie costrette ad abitare a un'ora di automobile perché gli appartamenti sono troppo cari. L'esplosione sono i quartieri non connessi al mondo se non da un autobus che passa ogni quarto d'ora quando non è vandalizzato. L'esplosione sono le arterie smisurate che liberano le automobili ma imprigionano chi ci abita intorno». Infine, ed è un passaggio fondamentale per comprendere come la presidenza e quindi lo Stato decidono di ritagliarsi un ruolo da protagonisti nel futuro assetto della città, Sarkozy chiarisce chi prenderà le redini del progetto: «Lo Stato può privarsi di un progetto e di una strategia per la regione economicamente più potente d'Europa, che da sola produce il 28% della ricchezza nazionale del nostro paese? Non lo credo».

Il piano di Sarkozy risponde senza dubbio anche a una strategia elettorale. La creazione di un'unica entità amministrativa tra Parigi e le *banlieues* della *petite couronne* avrebbe comportato l'assorbimento quasi automatico dei dipartimenti Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, storici bastioni della sinistra, e la riduzione del peso geopolitico del Comune di Parigi e della Regione Île de France, anch'essi governati dai socialisti <sup>6</sup>.

Allo stesso modo è chiara la volontà del presidente di far entrare la capitale «nel XXI secolo» e legare il suo nome a un progetto destinato a durare nel tempo. Ne è la dimostrazione l'annuncio, pochi mesi dopo, del concorso internazionale di architettura sul Grand Paris: dieci équipe saranno selezionate non su progetti specifici ma su proposte globali per la metropoli del futuro. Come nota lo specialista di geopolitica territoriale Philippe Subra: «Per Nicolas Sarkozy una metropoli internazionale non si concepisce senza un gesto architettonico forte. Le sue referenze sono Shanghai, Dubai o Pechino, che moltiplicano i progetti di torri di un'altezza sempre più vertiginosa»<sup>7</sup>. Il presidente, insomma, vuole lasciare un'impronta ed essere accomunato ai grandi «presidenti costruttori»: Napoleone III ha avuto la rivoluzione haussmanniana, Mitterrand la Piramide del Louvre, Sarkozy avrà il Grand Paris. Una scommessa riuscita, e probabilmente la sola eredità politica sarkoziana non dilapidata.

#### Grand Paris

Le successive decisioni in materia di gestione del territorio e di trasporto pubblico sono molto istruttive rispetto al funzionamento delle decisioni nella e per la capitale francese. La *métropole* del Grand Paris – l'*intercommunalité* con lo statuto di *métropole* creata il 1° gennaio 2016 – raggruppa il Comune di Parigi con 130

PH. Subra, «Le Grand Paris, stratégies urbaines et rivalités géopolitiques», 4, 135, 2009.
 Ibidem.

Comuni della *petite couronne* e conta 7 milioni di abitanti per una superficie di 804 chilometri quadrati. Le competenze e la legittimità democratica dell'istituzione sono tuttavia ancora lontane dall'essere degne di una città mondo. È per questo che la *métropole* è rimasta un'attrice secondaria della vita politica ed economica del *bassin parisien*.

La *métropole* ha competenze strategiche su questioni teoricamente decisive per il futuro della città: sviluppo economico, pianificazione del territorio, urbanistica, politiche ambientali, sport e cultura. Manca tuttavia una capacità decisionale cruciale per dare armonia a questi settori appena elencati: il trasporto pubblico <sup>8</sup>, che resta una competenza esclusiva della regione Île de France e la cui gestione è impossibile separare, per esempio, dalle questioni di politiche abitative o lotta all'inquinamento, due settori di immediata percezione da parte dell'elettorato.

Se questo è vero per le strategie in tema di trasporti in generale, non lo è per la gestione del Grand Paris Express, la nuova metropolitana automatica. Il progetto è interamente finanziato e gestito dallo Stato che, di fatto, rimane l'attore principale del trasporto nella nuova metropoli e indirettamente del suo sviluppo. Almeno fino ai Giochi olimpici del 2024, quando entreranno in funzione le prime linee e potranno essere valutati nuovi progetti di mobilità della metropoli. A quel punto, però, sarà la Regione a tornare l'istituzione cruciale anche perché, e questo è il secondo limite, il territorio della *métropole* non copre tutta l'agglomerazione urbana, ma soltanto una sua parte: 7 milioni di abitanti su 10 e 814 chilometri quadrati di superficie su 2.845. Restano escluse aree strategiche molto rilevanti come la zona aeroportuale di Roissy-Charles de Gaulle, Versailles (sesta città dell'Île de France per abitanti) e l'*bub* universitario di Saclay, pensato per essere la Silicon Valley francese e candidato dalla Francia come sito per ospitare l'Esposizione universale del 2025.

In terzo luogo, non è ancora previsto un processo di elezione diretta di un sindaco del Grand Paris, come accade invece a Londra o a New York, ma vige un sistema di elezione indiretta di 209 consiglieri metropolitani indicati dai 131 Comuni della *métropole*. Infine, la *métropole* ha un bilancio troppo ridotto per attuare politiche di investimenti degne di un'amministrazione della prima città mondo europea. A fronte di un bilancio di circa 3,5 miliardi di euro, la voce dedicata agli investimenti è limitata a 65 milioni di euro. Il 98% delle risorse è infatti redistribuito ai Comuni.

Questi grandi limiti fanno sì che le cinque istituzioni che hanno potere decisionale sulla strategia dell'agglomerato parigino, lo Stato, i Comuni, la Regione, la *métropole* e i dipartimenti, restino in concorrenza tra loro, come dimostra la prima dichiarazione di Valérie Pécresse, appena eletta presidente della Regione Île de France nel 2015: «[La *métropole du Grand Paris*] è un controsenso e un'aberrazione amministrativa ed economica».

#### Arriva Macron

Fin dall'inizio della sua presidenza, Emmanuel Macron ha cominciato una lunga consultazione con gli eletti locali per decidere in che forma intervenire sulla *métropole du Grand Paris* che, come ha spiegato, andrà riformata. Il presidente ha deciso di non modificare il tragitto del Grand Paris Express né di sopprimere alcuna stazione nonostante i costi previsti, circa 13 miliardi di euro in più secondo la Corte dei Conti <sup>10</sup>, ma soltanto di rimandare la costruzione di alcune tratte.

Oltre alle questioni di natura amministrativa, Macron dovrà risolvere problemi tipicamente politici: il controllo della capitale è fondamentale per il consenso elettorale del presidente, molto più elevato nelle aree urbane che nelle aree rurali e alimentato dalla vicinanza delle grandi imprese (37 delle 40 principali aziende quotate alla Borsa francese hanno la sede sociale in Île de France). Parigi è inoltre uno strumento geopolitico funzionale, in termini di *soft power*, alle ambizioni internazionali del presidente, che può contare su una città dinamica e attraente grazie al piano di investimenti pubblici e agli eventi internazionali futuri.

L'incertezza causata dal Brexit e i dubbi sul futuro di Londra come centro finanziario principale dell'Europa possono contribuire a far recuperare la distanza accumulata nei confronti della capitale britannica. Situazione che Macron ha già fatto capire di voler sfruttare: «I will be tough on Brexit», aveva detto a Channel 4 nel febbraio 2017, durante la campagna elettorale.

Nel 2020 sono previste le elezioni municipali e La République En Marche! presenterà i propri candidati in gran parte dei Comuni del *bassin parisien*: in particolare i macronisti proveranno a strappare Parigi alla socialista Anne Hidalgo, anche per sfruttare la visibilità garantita dai Giochi olimpici, l'evento internazionale che caratterizzerà il mandato del futuro sindaco. Stesso discorso per la regione île de France e i dipartimenti, che voteranno nel 2021. Se è vero che la geopolitica analizza le rivalità e i rapporti di forza tra attori che hanno degli interessi e delle strategie per perseguirli agendo su aree geografiche diverse, e questo vale anche per i territori <sup>11</sup>, sarà difficile che Macron possa ignorare le pressioni, legittime, dei nuovi decisori della regione parigina, soprattutto se espressione del suo partito. Sicché si troverà vincolato e limitato, suo malgrado, dalle rivalità storiche dell'Île de France.



# DEVOLUZIONE ADDIO! LO STATO FRANCESE RIACCENTRA

di Gérard-François Dumont

Nell'Esagono è in corso un conflitto per la distribuzione del potere territoriale. Da una parte gli enti locali, protagonisti a fine millennio di una breve parentesi di decentramento. Dall'altra Parigi o, meglio, la burocrazia statale.

1. OTTO IL RE, L'IMPERATORE O LA REPUBBLICA, i rapporti di forza fra le varie regioni di Francia sono stati per secoli caratterizzati dal centralismo: da una parte Parigi, dove tutto si decideva; dall'altra la provincia, supina alle decisioni prese nella capitale. Si trova riscontro di questa dualità pure in *Le preziose ridicole* di Molière:

MAGDELON: Parigi è l'emporio delle meraviglie, il centro del buon gusto, della grazia, della raffinatezza.

MASCARILLE: A mio parere, al di fuori di Parigi non c'è nulla che si convenga alla gente onesta.

Cathos: È una verità indiscutibile 1.

La Francia riconobbe l'esistenza dei Comuni solo nel 1884, tramite una legge municipale, con l'elezione a suffragio universale di un consiglio e l'instaurazione della clausola generale di competenza. Ciononostante, la tutela dello Stato – esercitata soprattutto dal suo rappresentante dipartimentale, il prefetto – continuò a interessare pesantemente sia il sindaco sia gli atti comunali. Anche i dipartimenti <sup>2</sup> rimasero a gestione statale, essendo i loro funzionari sottoposti alla sola autorità prefettizia.

Fu solo nel 1982 che venne dato inizio a quelli che ho definito i «quindici gloriosi» anni del decentramento, una serie di riforme attraverso le quali Comuni, dipartimenti e Regioni si videro riconoscere alcune prerogative e furono messi perlomeno parzialmente in condizione di esercitarle. Fare un bilancio di quel periodo è necessario. Anche perché a partire dalla fine degli anni Novanta diverse operazioni di riaccentramento hanno via via circoscritto la libera amministrazione delle

<sup>1.</sup> Les précieuses ridicules, scena X, 1659.

<sup>2.</sup> Suddivisioni amministrative comparabili alle Province in Italia e Spagna, ai Kreise in Germania o alle contee statunitensi.

collettività territoriali. Introducendo restrizioni di respiro giacobino che la Francia non conosceva da almeno cinquant'anni.

2. Prima della devoluzione del 1982, a guidare le politiche pubbliche era essenzialmente lo Stato, che da Parigi decideva quali fossero le questioni di pubblico interesse per il territorio nazionale e i programmi d'intervento. In alcune occasioni, ne negoziava l'attuazione locale, ma disponendo di due punti di forza: la regolamentazione e l'assegnazione di risorse finanziarie, la cui abbondanza negli anni Cinquanta e Sessanta gli permise di imporsi su collettività male in arnese offrendo sovvenzioni in cambio dell'accettazione dei progetti e delle procedure e normative. «Nonostante i loro rappresentanti partecipino alla vita parlamentare, le collettività locali non controllano le regole del gioco», scrivevano nel 1996 Jean-Claude Thoenig e Patrice Duran, «poiché sono prigioniere di una logica distributiva che si nutre dei loro bisogni. Tramite l'amministrazione pubblica, lo Stato pesa in maniera determinante sugli enti locali. L'attivismo imprenditoriale dei tecnocrati di Stato si traduce in una moltiplicazione di programmi settoriali nazionali, ognuno dei quali affidato a un servizio ministeriale specifico. La verticalizzazione delle politiche e la segmentazione privilegiano la realizzazione di progetti e infrastrutture distribuiti per il paese secondo i capricci di allocazioni decise dallo Stato, senza un criterio di integrazione reciproca» 3.

A partire dalla metà degli anni Settanta – dunque dopo quelli che Jean Fourastié definì i «trenta gloriosi» – a causa della crisi economica e della fine del pieno impiego, lo Stato non fu più in grado di rispondere automaticamente alla disoccupazione e all'esclusione, venendogli a mancare le risorse per sobbarcarsi in prima persona il finanziamento dei bisogni sul territorio. Assunsero allora tutto un altro significato le idee del famoso libro di Jean-François Gravier, Paris et le désert français, la cui prima edizione fu pubblicata nel 1947. Come pure le parole di Goethe: «Sarebbe una grande fortuna per la bella Francia se invece di un centro solo ne avesse dieci, fonti di luce e vita», nonché le fini analisi del geografo Paul Vidal de la Blache (1845-1918), specie quando avvertiva nel 1910 che «non è più il tempo di cercare nella centralizzazione il segreto della forza» <sup>4</sup>. Alla medesima corrente di pensiero si era riallacciato Charles de Gaulle il 24 marzo 1968 a Lione; l'allora presidente della Repubblica si era dissociato dal centralismo di Stato, sottolineando che «non è più così vincolante il plurisecolare sforzo di centralizzazione a lungo necessario alla nazione per realizzare e mantenere la propria unità malgrado le divergenze delle province che le erano state progressivamente annesse. Al contrario, sono le attività regionali che si delineano come forza motrice della potenza economica di domani».

Il contesto era quindi propizio. E agli inizi degli anni Ottanta la Francia varò un'opera di decentramento senza precedenti. I principali obiettivi enunciati da

<sup>3.</sup> J.-C. Thoenig, P. Duran, «L'État et la gestion publique territoriale», Revue française de science politique, n. 4, 1996.

<sup>4.</sup> P. Vidal de la Blache, La revue de Paris, 15/12/1910.

Gaston Defferre, ministro dell'Interno incaricato della questione, erano tre. Primo, avvicinare i centri decisionali ai cittadini, in particolar modo per prendersi carico delle nuove aspirazioni sociali espresse a livello locale, fra cui il riconoscimento della specifica identità dei territori. I quali – secondo il rapporto del deputato Jean-Pierre Worms sulla legge del 7 gennaio 1983 – preferivano «l'unità nazionale liberamente scelta all'uniformità amministrativa imposta». Secondo, responsabilizzare gli eletti attraverso il conferimento di nuove competenze che rendessero l'amministrazione locale tanto più efficace quanto più vicina ai decisori. Terzo, sviluppare iniziative locali in una congiuntura economica il cui successo non dipendeva ormai più dalle sole direttive nazionali, ma anche dalle dinamiche territoriali.

Tre leggi fondamentali – datate 2 marzo 1982, 7 gennaio 1983 e 22 luglio dello stesso anno – gettarono le basi del decentramento, con la prima a fissare il quadro normativo generale e le altre due a ripartire delle competenze.

Le principali misure che modificarono l'assetto geopolitico interno all'Esagono riguardavano innanzitutto il trasferimento del potere esecutivo a livello dipartimentale dal prefetto al presidente del Consiglio generale <sup>5</sup>, il riconoscimento della capacità d'iniziativa economica da parte degli enti locali e il conferimento alle Regioni dello status di collettività territoriale a tutti gli effetti, con un ampliamento e un trasferimento delle competenze dal prefetto al presidente del Consiglio regionale.

Le leggi abolirono anche ogni forma di tutela a priori, instaurando un controllo di legalità a posteriori. In materia finanziaria, venne meno il controllo da parte dei servizi finanziari dello Stato sugli atti di bilancio, sostituito da una verifica successiva effettuata da un nuovo organo, la Corte regionale dei conti.

I principali trasferimenti di competenze ebbero come destinatari i Comuni per la pianificazione urbana; i dipartimenti per sanità, trasporti, iniziative di carattere sociale, ambiente, edilizia scolastica (più precisamente costruzione, equipaggiamento, manutenzione e gestione); e le Regioni per pianificazione e gestione del territorio, formazione professionale e licei (anche qui negli ambiti di costruzione, equipaggiamento, manutenzione e gestione).

Le competenze decentrate dovevano essere esercitate nel rispetto delle leggi nazionali. Il presidente del Consiglio generale, per esempio, era concepito come un esecutore coscienzioso delle politiche sociali dello Stato sul proprio territorio. Sulla base di questa riforma, insomma, gli enti locali francesi disponevano di una minore autonomia rispetto a paesi come la Germania e la Spagna, dotati di altrettanti livelli di amministrazione decentralizzata, ossia tre.

Così concepito, il decentramento scontava alcuni limiti, a partire da uno non trascurabile a livello simbolico. Le leggi del 1982-83 avevano infatti modificato il titolo di «prefetto» in quello di «commissario della Repubblica» al fine di sottolineare quanto questi non fosse più il capo degli esecutivi dipartimentali e regionali. Ma dal 1984 il titolo originale cominciò a tornare in auge, a simbolizzare il mantenimento di una forte presenza dello Stato. Un altro limite della riforma fu la resisten-

za dell'amministrazione statale a cedere alle collettività i locali il personale necessario a svolgere le competenze decentralizzate. Fece letteralmente scuola il ministero dell'Istruzione, il quale, nonostante la Regione avesse ricevuto la responsabilità della costruzione e della manutenzione dei licei, non trasferì proprio nulla, mantenendo al proprio interno i funzionari e le risorse destinate a queste funzioni. Lo Stato, dunque, mantenne un ruolo preponderante.

3. A distanza di oltre tre decenni dalle riforme, è necessario tracciarne un bilancio. L'impatto del decentramento sulla popolazione non è stato ancora oggetto di una valutazione vera e propria. Le principali indagini esistenti riguardano piuttosto aspetti meramente tecnici, che si concentrano spesso sulla ripartizione delle competenze e sulla compensazione finanziaria dei trasferimenti. La prima, peraltro, è giudicata «confusa» da un rapporto <sup>6</sup> della Corte dei conti, secondo cui «diversi casi mostrano un'effettiva difficoltà da parte dell'amministrazione statale a fare un bilancio delle conseguenze relative al processo di decentramento» <sup>7</sup>. E la seconda, oltre a essere insoddisfacente dal punto di vista delle collettività territoriali, ha effetti inflazionistici sulla spesa pubblica evidenziati in numerosi rapporti.

In realtà, sono tre le ragioni per cui non è stata ancora effettuata una valutazione.

In primo luogo, lo Stato – che disporrebbe di numerosi mezzi per condurla – non ha alcun interesse in tal senso, visto che la maggioranza dei suoi alti funzionari è sfavorevole al decentramento. Uno studio serio farebbe emergere l'ostruzionismo sviluppato da Parigi, che ha trattenuto mezzi e personale che avrebbe dovuto decentrare e ha continuato a imporsi sugli enti locali in ambiti in cui questi godrebbero in teoria di una certa autonomia <sup>8</sup>.

In secondo luogo, una valutazione complessiva avrebbe costretto gli organismi territoriali a evidenziare differenze considerevoli nei risultati. Molti sindaci hanno messo in atto politiche territoriali di forte impatto <sup>9</sup> e capaci di migliorare l'attrattività e la qualità della vita all'interno della loro giurisdizione. Altre zone, invece, hanno conosciuto risultati meno favorevoli, a causa sia di governi locali meno efficaci o usi a pratiche clientelistiche sia dei continui ricambi al vertice a ogni elezione municipale. È empiricamente dimostrato che un sindaco che voglia sviluppare il proprio Comune non possa raggiungere il proprio obiettivo se non in almeno tre mandati, ossia rimanendo al potere per un minimo di 18 anni.

In terzo luogo, i ricercatori universitari hanno potuto effettuare indagini solo parziali dato che lo Stato – unico detentore dei mezzi necessari a finanziare ricer-

<sup>6.</sup> Rapporto informativo compiuto a nome della commissione legislativa sulla determinazione delle competenze degli enti locali a conclusione dei lavori della missione presieduta da Jean-Luc Warsmann, membro dell'Assemblea nazionale, nell'ottobre 2008.

<sup>7. «</sup>La conduite par l'Etat de la décentralisation», Cour des comptes, ottobre 2009.

<sup>8.</sup> Cfr. G.-F. Dumont, «Favoriser une meilleure gouvernance des territoires», in J. Allain, P. Goldman, J.-P. Saulnier, *De la prospective à l'action, Quand un territoire se prend en main*, Bourges 2016, Apors Éditions.

<sup>9.</sup> G.-F. Dumont, Les territoires français: diagnostic et gouvernance, Paris 2018, Armand Colin.

che che necessiterebbero di numerosi spostamenti sul territorio – non ha alcun interesse ad aiutarli.

Malgrado queste lacune, è comunque possibile tirare un bilancio sommario.

Partiamo dagli aspetti negativi, quelli più spesso evidenziati. A livello organizzativo, basti citare l'appesantimento di alcune procedure decisionali, la moltiplicazione delle istanze di concertazione – per esempio fra i presidenti dei Consigli regionali e i prefetti – e la scarsa chiarezza in termini di responsabilità e competenze agli occhi del cittadino. In ambito fiscale, «il decentramento non ha finora prodotto né la riduzione della spesa pubblica né una maggiore efficacia della fiscalità locale», scriveva la Corte dei conti in un rapporto del 2009. In effetti, il processo di devoluzione non si è tradotto in una diminuzione né delle tasse statali – benché lo Stato eserciti meno competenze – né di quelle locali, anche se alcuni sindaci ce l'hanno fatta, come nel caso di Chartres <sup>10</sup>.

Conviene soffermarsi sulle numerose ragioni alla base dell'affermazione della Corte dei conti. Innanzitutto, Parigi ha spesso trasferito competenze senza i relativi funzionari, costringendo le collettività territoriali a nuove assunzioni. Inoltre, gli enti locali non godono di alcuna libertà nella gestione del proprio personale, poiché lo Stato impone continue decisioni che incrementano la spesa salariale, per esempio la legge sull'età di pensionamento o quella sulle 35 ore. Per non parlare del fatto che gli enti locali hanno dovuto e devono spesso sostituirsi a un'autorità centrale carente. Per esempio, se trovate un commissariato di polizia o un'unità della gendarmeria con uffici in buone condizioni, ciò è solitamente dovuto al contributo finanziario degli enti locali a un servizio di esclusiva competenza statale. In generale, lo Stato ha cominciato a garantire la sicurezza dei cittadini in misura ridotta, costringendo i Comuni a sopperirvi tramite la creazione di polizie municipali diurne e notturne che ovviamente gravano sui loro budget. Infine, lo Stato ha fatto approvare leggi territoriali 11 come quelle del 2015 che, come vedremo più avanti, hanno fuso Regioni o unito Comuni non legati da alcuna logica storica o geografica. Il risultato è stato un big bang territoriale 12 nel 2015-16 senza equivalenti storici <sup>13</sup>, tradottosi in esborsi supplementari per gli enti locali.

Se a livello fiscale il bilancio non è positivo, lo stesso non si può dire della gestione del territorio e dei servizi alla cittadinanza. Ambiti in cui il dinamismo degli attori maggiormente coinvolti – sindaci e consiglieri generali più intraprendenti – ha generato diversi benefici.

<sup>10.</sup> J.-P. Gorges, «Chartres: une ville qui se développe en baissant les impôts», in M. Godet, A. Lebaube, P. Ratte, *La France des bonnes nouvelles*, Paris 2012, Odile Jacob.

11. Legge di riforma delle collettività territoriali del 16 dicembre 2010; legge per la modernizzazione

<sup>11.</sup> Legge di riforma delle collettività territoriali del 16 dicembre 2010; legge per la modernizzazione dell'azione pubblica territoriale e l'affermazione delle metropoli del 27 gennaio 2014; legge relativa alla delimitazione delle Regioni del 16 gennaio 2015; legge sulla nuova organizzazione territoriale della Repubblica del 7 agosto 2015 e legge relativa allo statuto di Parigi e all'amministrazione metropolitana del 28 febbraio 2017. Cfr. G.-F. Dumont, «Les réformes territoriales en France, quel diagnostic?», Fondation Res Publica, n. 93, 28/9/2015.

<sup>12.</sup> A. Torre, S. Bourdin (a cura di), Big-bang territorial, Paris 2015, Armand Colin.

<sup>13.</sup> G.-F. Dumont, «Territoires: face à une révolution inédite, quelles identités, quelle gouvernance?», *Parole publique*, marzo 2018.

Facciamo alcuni esempi. I dipartimenti e le Regioni si sono sobbarcati la responsabilità materiale di scuole medie inferiori e licei al posto dello Stato. Nel 1982, i suddetti istituti non solo erano numericamente scarsi, ma molti versavano in condizioni deplorevoli, con equipaggiamenti insufficienti alle necessità pedagogiche (biblioteche, laboratori, palestre eccetera). Le collettività locali hanno dato alla Francia edifici scolastici di alta qualità, aumentandone il numero e curandone la manutenzione. Le Regioni hanno poi investito considerevolmente nelle ferrovie, sostituendo, Île-de-France a parte, i vagoni più obsoleti. Quanto alle politiche per le famiglie, i Comuni hanno moltiplicato le iniziative dedicate allo sviluppo di asili nido e scuole materne per permettere ai genitori di conciliare carriera e vita privata <sup>14</sup>. I dipartimenti sono stati attivi anche in campo sociale, gestendo in modo soddisfacente i sussidi ai cittadini in difficoltà, introducendo rapidamente la cosiddetta allocation personnalisée d'autonomie (Apa) destinata agli ultrasessantenni, una misura varata dalla legge del 20 luglio 2001 senza concertazione e finanziamenti statali. Il tutto al netto dell'aumento degli oneri dipartimentali imposti dallo Stato, che ha obbligato ad aumentare le imposte locali e devoluto il mantenimento dei minori non accompagnati. Il cui aumento peraltro è frutto dell'incapacità dell'autorità centrale di mettere un freno all'immigrazione illegale.

Per illustrare un altro tipo di effetto positivo, citiamo ancora qualche risultato emblematico che senza il decentramento probabilmente non avrebbe mai visto la luce. Nel dipartimento della Vienne, René Monoroy, presidente del Consiglio generale, immaginò negli anni Ottanta una città del futuro per «creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo di un dipartimento rurale in declino». Nessuno ci credeva, ma il progetto si è concretizzato con la creazione del Futuroscope, il cui parco ha già accolto oltre 50 milioni di visitatori. Nel 1989, il dipartimento della Vandea creò la Vendée Globe Challenge, regata di vela su monoscafo intorno al mondo in solitaria, senza soste né assistenza. In Bretagna, a Carhaix-Plouguer, si tiene ogni anno il Festival des Vieilles Charrues (letteralmente, festa dei vecchi aratri, n.d.r.), la prima manifestazione musicale in Francia per numero di presenze, che debuttò nel 1992 come festa di fine anno scolastico. Sempre nel 1992 e sempre in Bretagna, a Ker Lann, il dipartimento dell'Ille-et-Vilaine creò un campus universitario senza eguali che riunisce 17 scuole ed enti di formazione. Dal 2012, il dipartimento del Puy-de-Dôme ha dato una spinta al turismo nel parco naturale dei vulcani dell'Alvernia con un trenino a cremagliera che si inerpica lungo un cratere inattivo, eliminando così l'inquinamento automobilistico. Infine, ispirato dal lancio del film Microcosmos nel 1996, il dipartimento dell'Aveyron ha creato Micropolis, la cittadella dell'entomologia, che permette ai visitatori di esplorare ogni aspetto della vita degli insetti.

Il quadro legislativo favorevole al decentramento ha inoltre permesso ai politici locali di immettere nuova linfa in numerose città come Bordeaux, Le Havre,

<sup>14.</sup> Questo è uno dei fattori alla base di una fecondità mediamente più alta in Francia rispetto alla media europea. Cfr. G.-F. Dumont, «Quelle géographie de la fécondité en Europe?», *Population & Avenir*, n. 736, gennaio-febbraio 2018.

Nantes, Nizza o Tolone, i cui centri avevano talvolta perso ogni forma di dinamismo e trasporti urbani di qualità, tram in particolar modo. Anche Comuni molto più piccoli hanno colto l'occasione per rendere il proprio territorio più attraente: tra questi Vitré <sup>15</sup> in Bretagna (che conta meno di 20 mila abitanti), la basca Espelette <sup>16</sup> (meno di 2 mila anime) o Saint-Bonnet-le-Froid nel Massiccio Centrale (meno di 200 residenti) <sup>17</sup>.

Quanto alle Regioni – al di là delle inconcludenti discussioni tipicamente francesi sulla dimensione <sup>18</sup> – i loro effetti positivi si concentrano soprattutto nei due primi decenni. Prima del 2004, questi enti godevano di notevole libertà d'azione grazie a un budget sì limitato, ma dedicato essenzialmente agli investimenti <sup>19</sup>. Tenuto conto delle responsabilità affidatele, la Regione non poteva rischiare di invischiarsi in spese di funzionamento e gestione, consacrando in compenso la maggior parte dei propri sforzi a progetti infrastrutturali.

4. Questo cambiamento nei rapporti tra Parigi e la provincia resta tuttavia difficile da digerire per gli alti gradi dell'amministrazione centrale, lanciatisi con decisione nel recupero delle competenze perdute. Dopo qualche debole segnale lanciato ai primi anni Novanta in sporadici articoli di alcune leggi <sup>20</sup>, dalla fine del millennio siamo entrati in un periodo di netto riaccentramento, per nulla interrotto dalla riforma costituzionale del 2003. Gli anni gloriosi della devoluzione sono terminati senza che i cittadini e spesso neppure i loro rappresentanti ne avessero contezza.

Ad aprire le danze fu un gruppo di decisioni prese a fine anni Novanta che ha accresciuto i limiti dell'autonomia fiscale degli enti locali attraverso le seguenti misure: soppressione del gettito fiscale delle collettività territoriali corrispondente alla parte salariale della tassa professionale; abolizione del gettito fiscale relativo alla quota regionale dell'imposta sull'abitazione; eliminazione del bollo per le autovetture private, i cui proventi erano, fino al 1984, destinati ai dipartimenti. Un vero e proprio attacco al principio di libera amministrazione degli enti locali. Lo Stato diveniva così il loro primo contribuente e, al contempo, la loro autonomia di spesa si riduceva notevolmente sotto l'effetto di leggi nazionali non finanziate dal bilancio statale.

Il riaccentramento è riconducibile anche a una seconda serie di testi legislativi, come certe disposizioni sulla cooperazione intercomunale, sulla solidarietà e sul rinnovo urbano, tutte risalenti al 1999. In particolare la prima rafforzò la figura del prefetto conferendole il potere di fondere i Comuni.

<sup>15.</sup> L'esempio è discusso in G.-F. Dumont, Les territoires français, cit.

<sup>16.</sup> La cui produzione di peperoncino, che sembrava al collasso, ha acquisito notorietà internazionale. Cfr. A. Darraidou, «"Espelette", une histoire qui ne manque pas de piment», *Impertinences 2011*, Paris 2012, *La Documentation française*.

<sup>17.</sup> L'esempio è discusso in G.-F. Dumont, «La France des marges et l'indispensable attractivité des territoires», in R. Woessner, *La France des marges*, Paris 2016, Atlande.

<sup>18.</sup> G.-F. Dumont, «L'optimum régional ou le sexe des anges», Pouvoirs locaux, n. 70, 2006.

<sup>19.</sup> G.-F. Dumont, Les régions et la régionalisation en France, Paris 2004, Éditions Ellipses.

<sup>20.</sup> Come la legge sull'amministrazione territoriale della Repubblica del 6 febbraio 1992 o la legge del 1995 sull'organizzazione e lo sviluppo territoriale.

Nel 2003 andò in scena il secondo atto della regionalizzazione che sembrò sulla carta far progredire concretamente il decentramento, almeno sul piano giuridico. La legge costituzionale del 28 marzo «relativa all'organizzazione decentrata della Repubblica» modificò come segue la carta fondamentale della nazione. «La sua organizzazione (quella della Francia, n.d.t.) è decentrata» (art. 1). «La legge e il regolamento possono comportare, per un oggetto e una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale» (art. 37). Le collettività territoriali «per vocazione prendono decisioni per l'insieme delle competenze che al loro livello possono essere esercitate al meglio» (art. 72). In altre parole, la riforma riconobbe implicitamente che il funzionamento del paese si dovesse reggere sul principio di sussidiarietà, termine non impiegato ufficialmente a causa della cautela di giacobina memoria.

Per gli enti locali, tuttavia, questo secondo atto implicò vincoli regolamentari crescenti, tali da far sospettare la messa in opera di un «decentramento centralizzato». In teoria, gli eletti presso le collettività territoriali potevano assumere un numero sempre maggiore di decisioni riguardanti i trasferimenti di personale nell'istruzione, i servizi antincendio e di soccorso o i finanziamenti alle università. In pratica, però, i vincoli legislativi nazionali su queste decisioni contraddicevano il principio di sussidiarietà. Per esempio limitando la gestione effettiva del personale d'insegnamento da parte delle Regioni. Oppure facendo stabilire dal prefetto i bisogni dei servizi antincendio e di soccorso. O infine lasciando le università nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.

In virtù di quanto affermato, il secondo atto della devoluzione confermò l'analisi fatta nel 1999 da Michel Delebarre, allora presidente (socialista) del Consiglio regionale del Nord-Pas-de-Calais, secondo cui lo Stato «fa i propri affari con il portafoglio delle Regioni», sottolineando «un dietrofront storico del processo di decentramento» <sup>21</sup>. Calzante anche il titolo scelto nel 2001 da *Le Monde*: «Lo Stato annuncia, le collettività pagano» <sup>22</sup>.

5. A partire dal 2010, lo Stato ha sfruttato il quadro normativo dell'Unione Europea per giustificare il riaccentramento. Anche in virtù dei parametri di Maastricht <sup>23</sup>, che presuppongono che gli Stati della Eurozona abbiano un deficit pubblico annuo inferiore al 3% del pil. Nel 2014, l'indebitamento francese si attestava intorno al 4%, ma quello originato dagli enti locali non rappresentava che il 9,5% del totale.

Peraltro, le modalità di calcolo adottate da Bruxelles destano numerose perplessità: la Commissione europea somma all'indebitamento statale quello delle collettività territoriali, una logica che può essere giustificata in paesi d'impronta federale come Spagna o Germania, non certo in Francia. Dove gli enti locali possono ricorrere a prestiti solo per investimenti, non per coprire le spese di gestione né tantomeno per saldare debiti preesistenti, come invece fa lo Stato. I due tipi di

<sup>21.</sup> Le Monde, 15/9/1999.

<sup>22.</sup> Ivi, 12/7/2001.

<sup>23.</sup> G.-F. Dumont, P. Verluise, Géopolitique de l'Europe: de l'Atlantique à l'Oural, Paris 2016, Puf, 2016.

indebitamento sono dunque completamente diversi fra loro. Tuttavia, Parigi ha ottenuto che Bruxelles li trattasse alla stessa maniera. Lo Stato francese, nell'incapacità di gestire i conti pubblici, ha elaborato una duplice soluzione: da un lato, rimborsa le collettività territoriali in maniera non commisurata alle competenze loro trasferite e alla nazionalizzazione di alcune tasse locali; dall'altro, le obbliga a limitare il proprio indebitamento – pienamente «virtuoso» – a occasioni eccezionali.

Le manovre del ministero delle Finanze – uno Stato nello Stato, con sede nel quartiere parigino di Bercy – si sono tuttavia rivelate insufficienti a soddisfare la Commissione europea, inquieta di fronte a una Francia ancora fortemente indebitata e restia alle riforme. Così, nel 2014, il governo ha presentato a Bruxelles una nuova operazione di riaccentramento non inserita in alcun programma politico né oggetto di alcuna proposta parlamentare <sup>24</sup>: la diminuzione del numero delle Regioni come modo di ridurre la spesa pubblica. Bersaglio sbagliato, se è vero che il budget destinato alla gestione delle Regioni ammonta solo a 19 miliardi, quello dei dipartimenti a 58, quello di Comuni e unioni comunali a 91 <sup>25</sup>, contro i 480 miliardi di quello statale.

Ciononostante, il governo è andato avanti. E ha fatto sparire nove Regioni con una legge del gennaio 2015 elaborata senza un'analisi comparativa con altri paesi e approvata da parlamentari poco convinti ma fedeli al potere. La norma, avente effetto dal 1º gennaio 2016, ha raggruppato Regioni la cui condizione geopolitica, economica e storico-culturale è oltremodo differenziata <sup>26</sup>. Basti prendere a esempio la Regione dall'insensata denominazione di Grand Est. È composta, oltre che da Champagne-Ardenne, dall'Alsazia, che ha una storia e un'economia rivolte al vicino tedesco Baden-Württemberg e alla svizzera Basilea, e dalla Lorena, invece gravitante da sempre verso nord, ossia verso Lussemburgo, Saarland, Renania-Palatinato e Vallonia. Questa legge ha fatto della Francia l'unico paese democratico dotato solo di grandi regioni geografiche sul territorio continentale <sup>27</sup>. Come se la Germania avesse imposto a Baden-Württemberg e Baviera la fusione in un «Grande Sud» o l'Italia avesse accorpato Trentino, Alto-Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto per ottenere un «Grande Nord-Est» o ancora se la Spagna avesse fatto lo stesso con Catalogna, Aragona e Navarra».

Questa «riforma» geopolitica interna non trova giustificazione alcuna e non fa altro che rafforzare il processo di riaccentramento: non ha condotto né alla soppressione dei doppioni amministrativi creati dallo Stato né al trasferimento di effettive competenze e mezzi finanziari alle Regioni e neppure a un allentamento dei

<sup>24.</sup> Anche se nel passato la questione è stata oggetto di discussione, cfr. G.-F. Dumont, «L'optimum régional ou le sexe des anges», *cit.* In compenso, nel 2014, numerosi giornalisti parigini si mostravano favorevoli al progetto di fusione delle Regioni, presentato dall'allora presidente della Repubblica François Hollande, dichiarando dietro le quinte: «Per una volta che il governo vara una riforma non saremo noi d'impiccio…».

<sup>25.</sup> Dati relativi al 2016, cfr. Bis n. 118, ottobre 2017.

<sup>26.</sup> G.-F. Dumont, «Dix questions sur la nouvelle délimitation des régions», in A. Torre, S. Bourdin, *op. cit.* 27. G.-F. Dumont, «Les nouvelles Régions françaises: des géants géographiques aux attributions minuscules», *Les analyses de Population & Avenir*, dicembre 2015.

vincoli dei governi locali. Complessivamente, i bilanci delle Regioni francesi – le quali non hanno quasi nessun potere fiscale – non rappresentano che poco più dell'1% del pil. Inoltre, come avevo preannunciato in audizioni al Senato e all'Assemblea nazionale <sup>28</sup>, questa riforma ha generato costi aggiuntivi <sup>29</sup> dovuti alla rigidità delle spese (nello specifico quelle salariali) e non è capita dalla gente. Quanto a Bruxelles, i burocrati europei hanno di fatto riconosciuto che Parigi ha provato a illuderli senza che loro muovessero un dito: troppo difficile sanzionare uno dei grandi paesi dell'Ue per aver infranto le regole di Maastricht.

Le leggi territoriali del 2014-17 hanno rafforzato il processo di accentramento anche perché intralciano ogni eventuale progresso futuro nella regionalizzazione. Dopotutto, è difficile immaginare che uno Stato di tradizione giacobina conceda rilevanti prerogative a Regioni ormai oltremodo estese. A ciò si aggiunge un ulteriore rischio: che le stesse Regioni si dedichino a loro volta al giacobinismo entro i propri confini sulle materie di propria competenza.

6. Dopo circa vent'anni di resistenza al decentramento, la Francia si trova notevolmente ricentralizzata. Con la legge finanziaria per il 2018, lo Stato ha deciso di ridurre ulteriormente la libera amministrazione degli enti locali sopprimendo per l'80% dei nuclei familiari un'altra imposta locale, la tassa sull'abitazione, il cui importo era determinato annualmente dai Comuni. Questa misura demagogica reca con sé il grave inconveniente di indebolire il legame tra i cittadini e i rappresentanti eletti <sup>30</sup>. Certo, lo Stato ha come al solito promesso di versare ai Comuni il gettito fiscale venuto meno. Ma la storia ha dimostrato quanto valgono le promesse finanziarie provenienti da Parigi <sup>31</sup>.

C'è da essere scettici quando il 4 luglio 2017 il presidente Emmanuel Macron evoca davanti all'Assemblea nazionale e al Senato riunitisi a Versailles l'idea di concludere «autentici patti girondini». Il rischio è di proseguire nel solco del riaccentramento inaugurato al termine degli anni Novanta. Da quel momento, Parigi ha acquisito un peso geopolitico interno sempre più predominante, benché esercitato più indirettamente e sottotraccia rispetto al periodo antecedente alle prime leggi di devoluzione del 1982-83. Se ciò si fosse tradotto in un miglioramento della condizione dei territori francesi e dei loro abitanti, ci sarebbe di che gioire. È però vero il contrario. Questo processo non ha stimolato l'attrattività di un paese i cui

<sup>28.</sup> Contenuta la prima in M. Delebarre, «Rapport fait au nom de la Commission spéciale sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions», Sénat, n. 658, 26/6/2014; e la seconda in F. Boudie, «Avis fait au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (n. 2, 100)», Assemblée Nationale, n. 2106, 8/7/2014.

<sup>29. «</sup>Les coûts des fusions des régions dérapent», Les Échos, 6/2/2018.

<sup>30.</sup> J.-M. CALLOIS, «Le citoyen, grand oublié des réformes territoriales», *Population & Avenir*, n. 732, marzo-aprile 2017. Si noti che questa misura non era neppure giustificata socialmente, visto che circa la metà della cittadinanza ne era già esonerata sulla base del reddito.

<sup>31.</sup> Tra il 2010 e il 2016, lo Stato ha ridotto la dotazione globale di gestione per le collettività territoriali da 40 miliardi a poco meno di 30. Le commesse pubbliche sono passate da 100 miliardi nel 2012 a meno di 70 nel 2016, costringendo gli enti locali a limitare i propri investimenti.

indebitamento pubblico e deficit nella bilancia commerciale restano elevati. Lo Stato centrale non ha presentato un solo budget in parità dal 1979, caso unico all'interno dell'Ocse. Le leggi del 2014-17 stabiliscono inoltre rigidità geopolitiche nell'organizzazione territoriale che i prefetti applicano alla lettera e che subentrano alla flessibilità precedente. I Comuni avevano la possibilità, a seconda del progetto che intendevano sviluppare, di creare partenariati con altri enti municipali, mentre ora sono spesso imprigionati nelle strette maglie di unioni imposte da uno Stato incurante delle realtà storico-geografiche.

Che spiegazione dare, quindi, agli ultimi quarant'anni di geopolitica territoriale nell'Esagono, caratterizzati dall'alternanza fra devoluzione e riaccentramento? Si tratta di una divergenza dottrinale tra chi ritiene che lo Stato centrale sia il miglior attore per determinare il bene comune dei territori e chi crede nella chiave di volta della sussidiarietà? Oppure siamo di fronte a una divergenza pratica tra chi pensa che l'attrattività dei territori dipenda in maniera esclusiva dalle decisioni dello Stato centrale e chi conferisce agli attori locali un ruolo fondamentale? L'analisi conduce a una conclusione molto più prosaica, soprattutto se ricorriamo al termine «microcosmo» impiegato nel 1978 dall'allora primo ministro Raymond Barre (1924-2007) per definire con spregio le élite della capitale. Di fronte alla volontà decentralizzatrice concretizzatasi nelle leggi del 1982-83, il potere centrale parigino, dominato da qualche centinaio di alti funzionari formatisi nella stessa scuola, non accetta di ridimensionare le proprie prerogative. Cosciente di non essere in grado di far approvare leggi che si oppongano alla devoluzione, la tattica di questo gotha consiste nell'erosione progressiva del decentramento tramite un numero crescente di regolamenti caratterizzati da una farraginosità incomprensibile agli elettori (e spesso anche agli eletti) e latori di spese maggiori e tempistiche dilatate a carico delle collettività territoriali. Trattasi dunque di un duello geopolitico interno tra i detentori del potere centrale nella pubblica amministrazione - ansiosi di imporre la propria visione a tutto il paese – e i rappresentanti locali che generalmente conoscono molto meglio i territori da cui sono stati eletti.

Il processo di riaccentramento accentuatosi a partire dal 2010 rischia di tradursi in una diminuzione del numero di cittadini disposti a partecipare alla vita pubblica sul proprio territorio, scoraggiati dalla soffocante tutela parigina, e nell'aumento dell'astensionismo in occasione delle elezioni. Senza dimenticare poi le velleità autonomiste. Le specificità storico-culturali della Corsica, in effetti, potrebbero giustificarne una parziale autonomia, ma lo Stato centrale impone un modello e dei limiti alla gestione della cosa pubblica tali da rendere impossibile qualunque spiraglio. Il potere centrale è arrivato a violare un trattato internazionale, la Carta europea dell'autonomia locale, per fondere le Regioni<sup>32</sup>.

<sup>32.</sup> L'articolo 5 del trattato specifica che «per ogni modifica dei confini territoriali locali, gli enti locali interessati devono essere preventivamente interpellati, eventualmente per mezzo di un referendum laddove la legge lo permetta». Il Congresso dei poteri locali e regionali presso il Consiglio d'Europa ha denunciato questa violazione nel rapporto «La democrazia locale e regionale in Francia», pubblicato nel marzo 2016.

La reviviscenza di un giacobinismo esasperato non sembra avere scatenato tra la popolazione francese manifestazioni di massa per l'autonomia locale. Si corre il rischio opposto, ossia generare un'indifferenza democratica e civile di fronte a rappresentanti locali sì eletti ma fortemente limitati dall'imperante riaccentramento. Questa passività potrebbe però prendere forme eruttive con forti conseguenze per la geopolitica interna. Solo il tempo ce lo dirà.

(traduzione di Alessandro Balduzzi)

# AUX ARMES, CITOYENS!

di *Jean-Baptiste Noé* 

La crescente insicurezza, legata alla criminalità di strada e alla violenza nelle aree ad alto tasso d'immigrazione, alimenta la formazione di milizie spontanee. Le autorità vigilano sul fenomeno, ma non lo scoraggiano. La privatizzazione della forza.

1. N VIRTÙ DELLA SUA GRANDE FIDUCIA NELLO Stato, la popolazione francese ha storicamente delegato all'autorità pubblica l'onere di garantire la sicurezza. Contrariamente ad altri paesi europei o agli Stati Uniti, qui il porto d'armi non è ben visto e la gente è per lo più sfavorevole a un rilassamento delle norme che lo regolano. È dato per assodato che lo Stato possegga il monopolio della forza e che solo gli organi pubblici possano garantire la protezione dei cittadini. Un muro culturale impedisce che la sicurezza venga affidata a imprese private, fatte salve funzioni specifiche legate alla sorveglianza (ad esempio l'ispezione delle borse nei negozi e nei musei).

Tuttavia, diversi avvenimenti drammatici accaduti nel corso degli ultimi anni hanno fatto dubitare i francesi delle capacità dello Stato. Alcuni stimano persino che la legge protegga di più i criminali che le persone oneste, cosa che spinge sempre più francesi ad armarsi e a costituire milizie private. Nessuno può prevedere come si evolverà questo fenomeno nei prossimi anni, ma sembra che si stia producendo una rottura culturale e che i francesi non siano più convinti che lo Stato sia la miglior garanzia della propria incolumità.

Molti fatti di cronaca hanno contribuito a incrinare questo argine culturale. Per quanto drammatici, gli attentati terroristici restano sporadici e non sono la principale minaccia con cui la popolazione si confronta. C'è invece una criminalità quotidiana a cui i giornali fanno regolarmente eco. Il 2 febbraio scorso a Calais si sono verificati scontri tra afghani ed eritrei che hanno provocato 22 feriti, di cui cinque gravi: apice dei regolari scontri, anche a colpi d'arma da fuoco, fra le comunità immigrate, che la popolazione locale subisce. Queste violenze sono sempre più frequenti nei territori dove sorgono centri d'accoglienza per i migranti, tanto a Parigi quanto nelle città di medie dimensioni. La popolazione pensa che ormai lo Stato sia sopraffatto, che non riesca a gestire la crisi migratoria e che la violenza

verso beni e persone sia in costante aumento. I sindaci sono sprovvisti di mezzi per affrontare le violenze e constatano che le forze di sicurezza nazionale non sono più in grado di mantenere l'ordine pubblico.

Un altro problema plateale è quello dell'occupazione illegale degli edifici, che ha avuto forte eco mediatica con lo scandalo di Garges-Lès-Gonnesse, nella regione parigina. Un uomo di 70 anni, Youcef, si è visto la casa occupata dai rom senza che la polizia potesse fare nulla poiché la legge impedisce di espellere gli abusivi una volta passate quarantott'ore. Il proprietario si è dovuto dunque imbarcare in tortuose pratiche per ottenere dal giudice l'ordine di espulsione, peraltro rallentate dal divieto di effettuare sgomberi in inverno. La notizia, apparsa su Le Parisien il 29 gennaio, ha colpito Bassem Braiki, capo di una gang di Lione. Il quale, dopo aver accusato i giovani di Garges di essersene lavati le mani, si è recato nella cittadina con la sua banda per far sloggiare gli abusivi. L'intera operazione è stata filmata e diffusa in diretta sui social network. Tutto ciò ha smosso gli animi sia per la protezione assicurata agli abusivi a spese del proprietario, sia per il fatto che a risolvere la faccenda sia stata non la giustizia dello Stato, ma una giustizia privata e sommaria. Associata ad altri casi del genere, la storia di Garges-lès-Gonesse ha provocato un crollo nella fiducia dei francesi verso lo Stato. Sono sempre più le persone che pensano sia ormai necessario provvedere da soli alla propria sicurezza, formando milizie private.

2. Di fronte alla crescente insicurezza e all'impotenza dello Stato, i francesi si armano utilizzando le vie legali a disposizione <sup>1</sup>. Il numero delle licenze rilasciate dalla Federazione di tiro è passato da 145 mila nel 2011 a 200 mila nel 2016 (+40%). Pure il numero di cacciatori, dagli anni Settanta in costante calo, conosce un notevole incremento: ora vi sono 1,2 milioni di licenze, 4 mila ottenute nell'Île-de-France nel solo 2017 (l'anno prima erano 2600). Questa regione conosce l'aumento più pronunciato di tutto il paese fra i minori di 35 anni. L'amore per la caccia gioca certo un ruolo, come anche il fatto di possedere legalmente un'arma per potersi difendere.

A questo fenomeno si aggiunge la creazione di associazioni di sicurezza privata, nei quartieri e nelle strade. Gli abitanti fondano gruppi che comunicano grazie ad applicazioni sui telefoni. Ciò permette di sapere dell'arrivo di una vettura sospetta o di una persona estranea al quartiere e di avvertire la polizia municipale in caso di pericolo. L'esempio più riuscito è quello dei Voisins vigilants (Vicini vigilanti). L'aumento dei gruppi aderenti all'iniziativa è esponenziale: 100 mila nel 2014, 170 mila nel 2015, 250 mila nel 2016, di cui 500 amministrazioni comunali. Per evitare di passare per una milizia privata, nell'ottobre 2017 l'associazione è stata ribattezzata Voisins vigilants et solidaires, dove il termine «solidali» garantisce una connotazione positiva. L'associazione insiste sul fatto che si occupa di organiz-

<sup>1.</sup> Riprendo qui il mio precedente articolo «L'islam rurale spaventa la Francia», *Limes*, «Musulmani ed europei», n. 1/2018, p. 110.

zare gli aiuti locali e di sviluppare la solidarietà fra i vicini, affinché i più giovani si occupino dei più anziani. Tutto vero. Ma la motivazione principale degli aderenti è aumentare la propria sicurezza. Il termine «milizia» non è mai menzionato ed è apertamente rigettato, avendo una connotazione molto negativa - era il nome della polizia del regime di Vichy durante l'occupazione tedesca. Ma di fatto sempre milizie sono, trattandosi di associazioni di cittadini che si organizzano per tutelare l'incolumità di un territorio.

Lo studio della distribuzione territoriale di questi gruppi è in questo senso istruttivo: si concentrano soprattutto in Provenza (4.598) e nell'Île-de-France (4.586), con la regione di Lione più staccata (2.592). Sono dunque principalmente le zone urbane e benestanti a creare queste comunità, a cercare di proteggersi dalle aggressioni. A Calais, la città della «giungla» dei migranti, ce ne sono nove: numero ragguardevole per un centro di 62 mila abitanti. Secondo il ministero dell'Interno, la presenza dei Vicini vigilanti riduce del 40% la piccola criminalità di quartiere.

In tre località, i cittadini si sono invece organizzati in vere e proprie milizie. A Marsiglia, dopo un'aggressione nel gennaio 2016, alcune persone di fede ebraica hanno deciso di strutturarsi in gruppi di difesa, addestrandosi a maneggiare le armi, apprendendo discipline di combattimento individuale, pattugliando le strade attorno alle scuole e ai negozi. Segno di come la misura sia ormai colma per le comunità ebraiche, le quali sperimentano un aumento dell'antisemitismo, degli insulti e degli attacchi per strada, che hanno mietuto morti e feriti. Hanno seguito l'esempio marsigliese alcuni quartieri ebrei di Parigi e Sarcelles, una banlieue della capitale.

A Montpellier, nell'Hérault, i commercianti del centro hanno provato a creare una milizia per proteggersi dai crimini di cui sono regolarmente oggetto, al pari dei loro clienti. Dopo averlo annunciato attraverso Le Midi Libre, il quotidiano locale, è dovuto intervenire il sindaco per opporsi al disegno, riuscendo infine a dissuadere gli esercenti.

Il fatto più spettacolare è accaduto in Corsica nell'estate 2016. Il movimento armato nazionalista - Fronte di liberazione nazionale corso (Flnc) - ha diffuso sulla stampa locale un messaggio di cinque pagine intimando ai musulmani di condannare l'islamismo e minacciandoli di rappresaglie in caso di attentati nell'isola. L'Flnc, già responsabile di diversi attacchi a edifici pubblici, si è detto pronto a impugnare le armi per difendersi e garantire la sicurezza della Corsica.

Questi avvenimenti alimentano l'idea, sempre più diffusa, dell'inevitabilità dello scontro armato fra comunità. Negli ultimi anni sul tema sono usciti diversi libri. Per citare i più noti: La guerre civile qui vient (2016) di Ivan Rioufol, opinionista di Figaro; Tout ce qu'il ne faut pas dire (2016), del generale Bertrand Soubelet, ex numero tre della Gendarmeria nazionale; Partition. Chronique de la sécession islamiste (2017) di Alexandre Mendel. Diversi politici hanno evocato tale eventualità in pubblico; in privato, alcuni parlamentari dicono che «andrà a finire con uno scontro armato». Lo spettro della guerra civile è evocato con costanza. Nel dicem- | 231 bre 2015 vi ha fatto riferimento l'allora presidente Hollande, parlando di «fermenti di una guerra civile» a proposito dell'obiettivo dei jihadisti. Dichiarazioni corroborate dal suo primo ministro Manuel Valls: «Queste divisioni possono condurre alla guerra civile». L'idea risuona nella società civile: secondo Mourad Boudjellal, presidente della squadra di rugby di Tolone, «se continuerà così la situazione esploderà, (...) l'intero paese scoppierà, (...) ci sarà la guerra civile». Lo storico François Kersaudy, professore alla Sorbona e a Oxford, è dello stesso avviso, benché espresso in un francese più raffinato su *Le Point* del 13 gennaio 2016: «Questa guerra civile impossibile, impensabile e inaccettabile può però innescarsi». L'ex generale dell'Esercito Didier Tauzin ha ben riassunto il concetto su France 3 il 17 novembre 2015, a pochi giorni dagli attentati di Parigi: «Non credo più molto a una guerra civile sul territorio nazionale, ma è possibile che ce ne sia una etnica, religiosa».

Questi discorsi sarebbero stati impensabili una decina d'anni fa.

3. La legge francese si sta evolvendo per legalizzare l'allargamento delle maglie della difesa. Il paese dispone di 250 mila poliziotti e gendarmi, 22 mila membri della municipale (erano 20 mila nel 2014) e 170 mila agenti di sicurezza privati. Uno dei primi gesti compiuti dopo gli attentati del 2015 è stato armare i poliziotti municipali. Solo il 35% di questi possedeva una pistola nel 2012, nel 2017 ha superato il 50%. I Comuni reclutano sempre più agenti, peraltro ormai dotati degli stessi mezzi della polizia di Stato e della facoltà di sorvegliare un quartiere e contrastare in modo più diretto la delinquenza.

Altra novità: il ministero dell'Interno ha autorizzato gli agenti privati ad armarsi. Il ministro Gérard Collomb auspica anche la devoluzione a queste figure di compiti normalmente svolti dalla polizia nazionale, per esempio la protezione delle personalità o la messa in sicurezza dei luoghi sensibili e degli eventi importanti, come avvenuto per l'Europeo di calcio del 2016. Ciò che può sembrare normale per alcuni paesi d'Europa è per la Francia una netta cesura. Fino a oggi era inconcepibile che imprese private fossero incaricate di simili missioni, ricevendo una delega formale dal ministero dell'Interno. Una delle funzioni sovrane dello Stato si sta privatizzando. Il mercato della sicurezza privata non cessa di crescere, in media più del 4% l'anno dal 2010, e il giro d'affari ha superato otto miliardi di euro nel 2016: un record. Nel 1980, in Francia c'erano 60 mila agenti privati. Nel 2015 erano 170 mila e si prevede che nel 2022 saranno oltre 250 mila, quasi come il totale di poliziotti e gendarmi. Con il loro numero crescono le missioni, le armi e la domanda.

Diverse imprese se ne servono per proteggere uffici, stabilimenti, magazzini. Sia nella regione parigina che nelle *banlieues* di Lione e Marsiglia, i furti in questi luoghi crescono, come pure la criminalità d'ispirazione jihadista. È il caso di Saint-Quentin-Fallavier nell'Isère, dove Yassin Salhi, 35 anni, ha assassinato il suo principale, lo ha decapitato e, dopo averne attaccato la testa a una recinzione della fabbrica dove lavorava, ha tentato di far saltare in aria un capannone, prima di essere fermato da un pompiere allertato dal principio d'incendio.

Il ricorso alle compagnie di sicurezza private apre tuttavia la questione del reclutamento, visto che alcune di queste imprese sono infiltrare da simpatizzanti jihadisti. Come nel caso dell'aeroporto di Roissy. Augustin de Romanet, presidente di Aéroports de Paris, ha evocato la presenza di impiegati «dal comportamento inquietante» nelle compagnie aeree e fra i membri della sicurezza. Nel 2015, in seguito alle perquisizioni effettuate fra il personale del ramo cargo di Air France e di Fedex, per diversi individui che hanno accesso alle piste di Roissy e ad altre zone sensibili le autorità hanno emesso la cosiddetta fiche S, la scheda di segnalazione per la sicurezza di Stato. Lo stesso vale per la Régie autonome des transports parisiens (Ratp), l'ente trasporti responsabile di bus e metro nella regione della capitale: molti dei suoi conducenti sono schedati. Ciò è dovuto al fatto che i governi hanno incoraggiato le agenzie di sicurezza a reclutare nelle zone a forte tasso d'immigrazione per garantire l'inserimento sociale, al prezzo però di aumentare il rischio d'infiltrazione islamista.

I quartieri popolati da persone di origine extraeuropea esibiscono la tendenza a ripiegarsi su loro stessi. E a organizzarsi di conseguenza. A Bobigny, a nord di Parigi, i cinesi hanno creato milizie per proteggere le fermate della metro e le strade dove alcuni di essi sono stati aggrediti (una persona è rimasta uccisa). A Calais, i margini della città si dividono sempre più per gruppi etnici: nigeriani, afghani, etiopi, maliani, a spartirsi il traffico di droga e di armi. Alcune aree a maggioranza nordafricana nelle banlieues delle grandi città o nei quartieri interni vengono classificate come «territori perduti della Repubblica». I pompieri, gli autisti dei bus e i postini si rifiutano di andarci. Grenoble è la città che conta più vittime d'arma da fuoco, davanti a Marsiglia. Molti quartieri sono in mano alle mafie dei rom o degli albanesi, che forniscono i propri servizi di polizia per evitare l'ingresso di estranei e garantire i traffici illeciti. Tale strutturazione delle bande criminali alimenta il riarmo dei francesi e la formazione di milizie.

4. Benché il termine «milizia» sia bandito perché giudicato troppo negativo, l'espressione «agente di sicurezza privato» non camuffa la realtà. Lo Stato non ha più il monopolio della violenza legittima. E i francesi hanno sempre meno fiducia nella capacità dello Stato di garantire la sicurezza. Che abiti in città o in campagna, che voglia proteggere la propria famiglia o la propria attività, una frangia importante della popolazione è ormai decisa ad affidarsi ai privati per vivere serenamente.

Nel 2001, dopo gli attentati dell'11 settembre, il governo aveva autorizzato i guardiani dei negozi a perquisire le borse. Diciassette anni più tardi, l'esecutivo permette alla polizia municipale e agli agenti privati di dotarsi di un'arma e di farne uso, ufficializzando peraltro la delega di ruoli di sicurezza al di fuori dell'ambito pubblico. Queste misure negli anni Novanta non sarebbero mai state accettate. Dove arriverà questo processo innescato in parte dal terrorismo e in parte dai timori scaturiti dalla questione migratoria e dall'aumento della criminalità?

La privatizzazione della sicurezza spinge numerosi uomini politici a chiedersi se essa possa sfociare nella creazione di vere e proprie milizie nelle città di Francia. | 233 Avremo quartieri recintati, sorvegliati e messi in sicurezza con barriere all'ingresso? È una delle possibili evoluzioni dello scenario attuale. I gruppi dei Vicini vigilanti non ci metterebbero poi molto a raccordarsi alle compagnie di sicurezza, che potrebbero così svolgere missioni puntuali con individui dotati di un legale porto d'armi. D'altronde in Cechia, nel giugno 2017, il governo ha consentito a chi è provvisto di una simile autorizzazione di impiegare la propria arma in caso di attentato. La Francia, invece, si comincia a porre la questione solo ora. Da qui a qualche anno la minaccia terroristica potrebbe far apparire come perfettamente normale un caso in cui gli appassionati di tiro e caccia facciano uso di armi per proteggere una chiesa, una scuola o un quartiere intero. Oltre a una riorganizzazione del territorio, ciò porterebbe a riconcepire completamente i rapporti fra lo Stato e i suoi cittadini. Per la cultura francese, sarebbe una profonda rivoluzione.

(traduzione di Federico Petroni)

## LA CORSICA NAZIONALISTA CONTRO LO STATO DI PARIGI

di André FAZI

Il successo della lista guidata da Simeoni alle elezioni territoriali del 2017 ha accentuato la frizione fra l'autonomismo insulare, alleato agli indipendentisti, e il governo francese. Macron sceglie la linea dura per spaccare il fronte dei nazionalisti. Tornerà la violenza?

1. ON LA CONQUISTA DEL 56,49% DEI VOTI al secondo turno delle elezioni territoriali del dicembre 2017, la lista nazionalista Pè a Corsica ha raggiunto un risultato eccezionale per tre motivi. In primo luogo, perché questa unione delle due grandi tendenze nazionaliste – autonomista e indipendentista – migliora di più di venti punti il risultato del 2015, che le aveva permesso di conquistare per la prima volta il potere territoriale. Poi, perché in Corsica mai una lista aveva ottenuto una maggioranza assoluta dei voti in questo tipo di elezioni; il risultato migliore mai raggiunto era stato il 37,02% della destra nel 1998. Infine, perché considerando tutte le democrazie occidentali, ci sono solo il Paese Basco, il Sudtirolo e la Groenlandia dove si possa trovare un grado di consenso uguale o superiore per partiti nazionalisti substatali.

Nel 2017 le elezioni territoriali costituiscono inoltre un secondo trionfo per i nazionalisti corsi. Il primo è stato registrato alle elezioni legislative di giugno, quando hanno guadagnato tre seggi su quattro, mentre non avevano mai vinto in questo genere di scrutini. Di più, ciò permette loro di dirigere una collettività nuova, più ricca e più potente, fusione dell'antica collettività territoriale corsa e dei due consigli di dipartimento. In questo modo la successiva conquista di un gran numero di municipalità e intercomunalità dovrebbe diventare più facile.

Poiché si tratta di un movimento che rimette in questione le fondamenta dei vincoli che uniscono la Corsica alla Repubblica francese, tali risultati non possono lasciare indifferenti.

2. In appena due anni, il nazionalismo corso è passato dal ruolo di forza politica di opposizione a quello di maggioranza quasi egemonica. La struttura dell'offerta politica in queste elezioni mostra inoltre quanto difficile fosse opporsi ai nazionalisti dopo il risultato delle elezioni legislative. Non ci sono mai state così po-

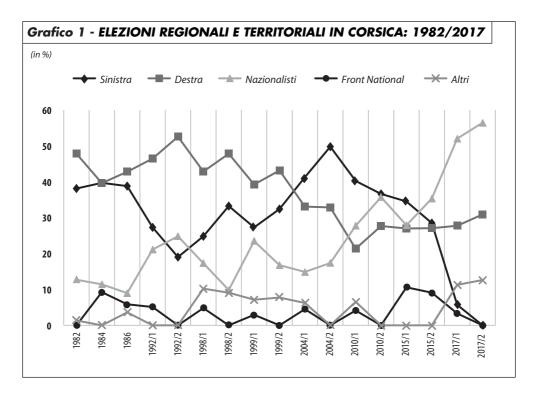

che liste in lizza. Allo stesso tempo, la sinistra non comunista, a lungo dominante nell'Alta Corsica, non è nemmeno riuscita a formarne una. Infine, fra le forze di destra – Les Républicains e il Front national – le personalità a priori più suscettibili di ben figurare, specialmente il sindaco di Ajaccio, hanno preferito non candidarsi.

Questo risultato dei nazionalisti è relativizzato dal grado molto forte di astensione: 47,83% al primo turno, 47,37% al secondo. Eppure, anche se si dovessero cambiare le regole e considerare la percentuale degli elettori iscritti, il risultato ottenuto dai nazionalisti (28,74%) è analogo a quello raggiunto da Donald Trump nelle elezioni americane del novembre 2016 (28,30%) e molto superiore a quello dei candidati del partito del presidente Macron alle legislative del 2017 (16,55%). Considerando l'aumento del numero dei voti raccolto dai nazionalisti al secondo turno (+27,44%), si vede quanto abbiano contato le debolezze dei loro oppositori.

Si tratta ora di indagare le cause della vittoria nazionalista. La si vuole talvolta assimilare alla medesima volontà di rigetto incondizionato dei partiti tradizionalmente dominanti – il cosiddetto *dégagisme* (rovesciamento totale) – degli elettori francesi negli scrutini del 2017, che ha indotto l'eliminazione delle due principali forze politiche francesi dal secondo turno del voto presidenziale <sup>1</sup>. Anche se la disillusione rispetto alle vecchie maggioranze è evidente, questa interpretazione pare

| LE ELEZIONI TERRITORIALI CORSE   | /20 I 71   |  |
|----------------------------------|------------|--|
| LE ELEZIONI TERRITORIALI CORSE I | 1 ZU I / 1 |  |
|                                  |            |  |

|                                                                                  | PRIMO TURNO |            | SECONDO TURNO |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|------------|
|                                                                                  | VOTI        | % ESPRESSI | VOTI          | % ESPRESSI |
| Pè a Corsica (nazionalisti)                                                      | 54.212      | 45,36      | 67.342        | 56,49      |
| strada di l'avvene (centro-destra)                                               | 17.891      | 14,97      | 21.784        | 18,30      |
| oir plus grand pour elle (centro-destra)                                         | 15.265      | 12,77      | 14.997        | 12,59      |
| a République en Marche (maggioranza presidenziale)                               | 13.455      | 11,26      | 15.062        | 12,63      |
| arti Communiste Français/dissidenti di La France<br>nsoumise (sinistra radicale) | 6.787       | 5,68       |               |            |
| ore in Fronte (nazionalisti)                                                     | 7.996       | 6,69       |               |            |
| ront National (destra radicale)                                                  | 3.917       | 3,28       |               |            |

insufficiente, considerando che si tratta di un movimento che si presenta alle elezioni dal 1982, con un programma sostanzialmente identico. Se si tratta di *dégagisme*, perché i nazionalisti ne sarebbero gli unici beneficiari?

Ben più interessante mi sembra l'ipotesi di un cambiamento strutturale: l'allentamento dei legami tradizionali fra il mondo politico e i suoi elettori. Molti sindaci influiscono ancora in modo decisivo sul comportamento politico degli elettori del loro Comune, ma il loro impatto globale è in netto declino. Insomma, è in crisi la vecchia fabbrica del consenso. Non funzionano più così bene le ex strutture fondamentali del sistema politico: le famiglie e le reti di eletti municipali e dipartimentali, le relazioni affettive e/o clientelistiche. Tuttavia, bisogna ancora conquistare almeno una parte degli elettori disincantati. E i nazionalisti si sono rivelati gli unici a poterlo fare in Corsica.

Se i nazionalisti corsi profittano delle debolezze dei loro avversari, sarebbe sconsiderato minimizzare i loro punti di forza e le loro qualità. In primo luogo, il potenziale nazionalista è stato accresciuto dalla decisione del Fronte di liberazione naziunale di a Corsica (Flnc), annunciata il 25 giugno 2014, di cessare le azioni violente. Questa decisione ha permesso, anzitutto, l'associazione delle due grandi sensibilità – l'autonomista opposta alla violenza, e l'indipendentista, con essa solidale – che seguivano percorsi paralleli dal 2007. Inoltre, ha favorito l'allargamento del loro elettorato, consentendo ad entrambi di convincere diversi cittadini fin'allora avversi a votare nazionalista.

In secondo luogo, questo potenziale elettorale è stato sensibilmente allargato anche grazie all'emergenza di un nuovo leader, molto popolare. Secondo il barometro del mensile *Paroles de Corse*, dall'ottobre 2012 l'attuale presidente del Consiglio esecutivo, l'autonomista Gilles Simeoni, è di gran lunga la personalità politica preferita dai corsi, contando fino a 40 punti di vantaggio sul secondo in classifica. Tale popolarità è tanto più decisiva in quanto la cultura politica nell'isola resta basata sulle relazioni interpersonali.

In terzo luogo, i nazionalisti fanno leva su un potenziale umano unico in Corsica. Sono i soli a poter mobilitare migliaia di militanti e simpatizzanti, che inoltre esercitano un dominio schiacciante nelle principali reti sociali. Al contrario, le campagne elettorali dei loro avversari appaiono quasi confidenziali.

In quarto luogo, le loro proposte – quali l'autonomia e la co-ufficialità della lingua corsa – sono al centro dell'agenda politica e del dibattito pubblico. Ciò deriva probabilmente dalla loro carica polemica, che attira l'attenzione dei media, ma è anche conseguenza dell'incapacità delle altre forze politiche di difendere efficacemente un'altra agenda. Al contrario, gli ex partiti dominanti hanno spesso cercato di impadronirsi dei temi nazionalisti, ciò che ha verosimilmente contribuito a legittimarli e a normalizzarli.

In quinto e ultimo luogo, dai fattori già evocati risulta che i nazionalisti sono oggi capaci di sedurre elettori d'ogni orizzonte, e ciò è facilmente visibile in occasione dei secondi turni di scrutinio. Nelle tre circoscrizioni conquistate dai nazionalisti nel voto legislativo del giugno 2017, si osserva una correlazione sempre positiva e significativa tra i risultati ottenuti dai principali candidati eliminati al primo turno, indipendentemente dalle loro origini di destra repubblicana o di sinistra, e la progressione nazionalista al secondo turno.

Questa consacrazione elettorale è tuttavia frutto di un lungo e fastidioso processo di istituzionalizzazione. Storicamente, il nazionalismo non si è costruito per mezzo di partiti strutturati in vista della conquista del potere istituzionale, ma come movimento sociale contestatario, una cui parte ricorre alla violenza.

3. La dimensione più stupefacente dei trionfi elettorali nazionalisti del 2017 è forse il suo carattere inatteso. Tra il 1982 e il 2007 i nazionalisti avevano ottenuto risultati elettorali molto incostanti. La progressione regolare registrata negli ultimi dieci anni non ne faceva una forza potenzialmente egemonica.

Nonostante la rivoluzione contro la dominazione genovese, poi l'esperienza dello Stato nazionale condotta da Pasquale Paoli nel Settecento, l'emergenza del nazionalismo corso contemporaneo è stata molto più tardiva rispetto a quella degli omologhi irlandesi, catalani o sardi. D'altronde nel periodo fra le due guerre mondiali, alcuni dei primi autonomisti corsi avevano finito per affermare chiaramente la loro simpatia per l'Italia fascista. Il secondo movimento regionalista corso, ovviamente in rottura con il primo, si struttura negli anni Sessanta del Novecento, profittando di un contesto molto favorevole. Il processo di modernizzazione dell'economia, iniziato e diretto dallo Stato dal 1957, genera allora angosce diverse e profonde.

Sul piano economico, la capacità dei corsi di profittare della modernizzazione era assai incerta. Il programma regionale del 1957, fondato sullo sviluppo dell'agricoltura e del turismo, si definiva quale «colonizzazione interna» e favoriva una logica di segregazione. Nel settore agricolo, i rimpatriati dal Nordafrica erano molto avvantaggiati quanto ai prestiti bancari e alla distribuzione delle terre.

Sul piano identitario, più di 23 mila corsi hanno abbandonato l'isola fra il 1954 e il 1962, mentre 15-17 mila rimpatriati dal Nordafrica cominciavano a installarvisi.

Parallelamente, lo sviluppo turistico attirava numerosi immigrati, e gruppi finanziari esterni concepivano progetti da decine di migliaia di posti letto. Tutto ciò ha contribuito a popolarizzare l'idea di un pericolo mortale per la lingua, la terra e l'identità corsa.

Sul piano politico la competizione era estremamente chiusa, compressa da due grandi reti di notabili. In più, il processo di modernizzazione era assai centralizzato. Sicché la capacità degli eletti corsi di condizionare le grandi scelte politiche relative all'isola era messa in dubbio.

Eppure, nella fase iniziale, era fuori questione parlare di nazionalismo. Nel 1968, alla seconda assemblea generale dell'Azione Regionalista Corsa – guidata dal padre e dallo zio di Gilles Simeoni – il rapporto politico rivendica una «autonomia di gestione» assai ispirata al modello regionalista italiano. Ma definisce parallelamente l'organizzazione come la vera protettrice dell'unità della nazione francese, contro coloro che lascerebbero affondare la Corsica nella miseria economica e culturale.

È solo nel 1973 che il movimento regionalista si ridefinisce come nazionalista. Questa svolta deriva da una rapida radicalizzazione, favorita da tre gravi concomitanti errori dello Stato: il rifiuto di aprire un'università nell'isola, malgrado che la legge sull'insegnamento superiore del 1968 sembrasse prevederla; il rifiuto di autorizzare l'insegnamento facoltativo del corso, similmente alle altre lingue regionali di Francia; il rifiuto di esigere la fine degli sversamenti dei fanghi rossi della società italiana Montedison, che hanno gravemente inquinato il mare e le coste corse <sup>2</sup>.

Questa radicalizzazione si è tradotta, a livello ideologico, nell'affermazione dei diritti nazionali del popolo corso, e a livello strategico nell'abbandono della partecipazione alle elezioni, considerata inutile a causa della corruzione estrema (clientelismo, frodi eccetera) che caratterizzerebbe la politica. Allo stesso tempo, nasceva la prima grande organizzazione clandestina violenta, il Fronte paisanu corsu di liberazione. La violenza era ancora un mezzo di azione sussidiario, ma il suo carattere sarebbe presto cambiato.

Nel 1975, dopo che il primo tentativo di accomodamento proposto dal governo francese si rivela un grave scacco e suscita forti tensioni interne al nazionalismo, il leader autonomista Edmond Simeoni guida l'occupazione armata di una cantina vinicola, ad Aleria, per denunciare i privilegi dei rimpatriati, la truffa dello zuccheraggio (malgrado fosse vietato), e le compromissioni dello Stato e delle banche. Il governo risponde nel peggiore dei modi, mobilitando mezzi sproporzionati. Per sloggiare una ventina di persone armate di fucili da caccia, le autorità francesi impiegano circa duemila gendarmi e poliziotti, con elicotteri, autoblindo leggere e mitragliatrici. L'assalto ha fatto 2 morti tra le forze dell'ordine e un ferito grave tra gli attivisti nazionalisti. Cinque giorni dopo, il governo scioglie l'organizzazione dei fratelli Simeoni. Ne consegue una situazione quasi insurrezionale a Bastia. Un poliziotto è ucciso da una pallottola, 18 vengono feriti.

<sup>2.</sup> Su questa vicenda, vedi «Sentenza 4 luglio 1985, presidente Pancrazi; Prud'homie des Pêcheurs de Bastia, Département de la Haute-Corse, Département de la Corse-du-Sud c. Soc. Montedison, *Il Foro Italiano*, vol. 110, n. 12, dicembre 1987, pp. 499-508.

In questo clima, diversi militanti considerano che l'azione pubblica sia in stallo totale e scelgono la clandestinità violenta con lo scopo di conquistare l'indipendenza. I militanti clandestini si riuniscono nel 1976 per creare il Flnc, che riuscirà a mantenere la sua unità fino al 1989. Il nazionalismo contava ormai due grandi tendenze, talvolta solidali ma anche concorrenti: una aspirava all'autonomia grazie all'azione pubblica, l'altra all'indipendenza per mezzo della violenza clandestina.

È essenziale notare qui che le organizzazioni clandestine corse sono sempre state lontane dal livello di violenza delle loro omologhe irlandese e basca. Per esempio, non hanno mai deposto bombe nei supermercati o nelle stazioni ferroviarie. Esse sono responsabili di circa 60 morti, di cui più di un terzo sono nazionalisti uccisi dalle loro stesse bombe o nel contesto di uno scontro fratricida che ha segnato gli anni 1993-97. A ogni modo, la loro strategia più violenta è stata certamente la campagna di attentati I Francesi Fora, negli anni Ottanta del Novecento, che mirava a intimidire le persone – e specialmente i funzionari – di origine continentale in modo da spingerli a lasciare l'isola, senza peraltro cercare di ferirli o ucciderli.

Molto presto si è constatato come mantenere tale livello di violenza fosse impossibile. In via teorica, l'Flnc ha aderito nel 1988 al principio della «comunità di destino», escludendo le azioni violente contro gli individui sulla base della loro origine. In via pratica, mentre i sistemi repressivi dello Stato progrediscono continuamente, è sempre più difficile reclutare militanti pronti a sopportare dure pene carcerarie per azioni la cui portata può apparire simbolica. Per esempio, gli attentati contro le residenze turistiche hanno potuto scoraggiare certe vocazioni, ma lo sviluppo del settore non ne è mai stato totalmente frenato. Sicché il numero delle azioni violente era in fortissimo declino, già da prima dell'annuncio della loro cessazione da parte dell'Flnc, nel 2014. Il numero di attentati all'esplosivo contro beni pubblici è passato da 126 nel 1996 a una media inferiore a due negli anni 2009-13.

Questo non significa però che la tentazione della violenza sia sparita. È quasi impossibile credere che la Corsica possa conoscere di nuovo una organizzazione clandestina capace di commettere fino a 600 attentati all'esplosivo ogni anno, come poteva fare l'Flnc negli anni Ottanta. Il miglioramento dei mezzi repressivi dello Stato sembra escludere una tale ipotesi. Invece, bisogna ricordare che l'azione più radicale mai condotta dai nazionalisti corsi, l'assassinio del prefetto Claude Érignac nel 1998, fu realizzata da un gruppo di meno di dieci persone. Se l'attuale maggioranza politica territoriale, ricca di una notevole legittimazione elettorale, vedesse neglette tutte le sue rivendicazioni, è probabile che ne conseguirebbe il risorgere delle radicalità.

4. Nel 2012, un'inchiesta dell'Institut français d'opinion publique (Ifop) indicava che il 12% dei corsi sarebbero stati favorevoli all'indipendenza. Al primo turno delle elezioni territoriali del 2015, le due liste indipendentiste hanno riunito poco più del 10% dei voti. Già solo per questo la Corsica si situa assai distante dalle realtà scozzese e catalana. Malgrado tutto, i risultati elettorali dei nazionalisti corsi pongono evidentemente un problema politico al governo francese. Rifiutarsi di

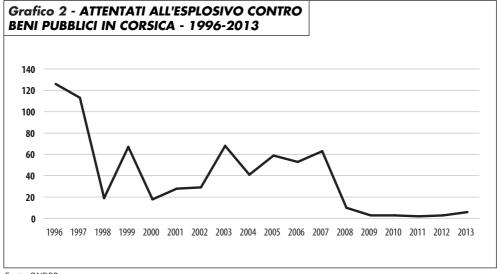

Fonte: ONDRP

prendere in considerazione questi dati sarebbe un modo per stimolare la ripresa della protesta violenta e favorire un distanziamento – ovvero una «secessione invisibile» <sup>3</sup> – fra una gran parte dei corsi e la Repubblica francese.

Nel suo discorso di Bastia del 7 febbraio 2018, il presidente Macron ha respinto la maggior parte delle principali richieste nazionaliste: l'amnistia dei militanti in carcere o in fuga, la co-ufficialità della lingua corsa, e uno statuto di residente che riserverebbe l'accesso alla proprietà fondiaria e immobiliare a chi ha la residenza principale sull'isola da un certo numero di anni. In compenso, si è detto favorevole a inscrivere un riferimento specifico alla Corsica nella costituzione, al fine di «riconoscere la sua identità e di ancorarla alla Repubblica». Tuttavia, non ha fornito specifiche indicazioni quanto alle implicazioni concrete di tale riconoscimento.

Questa riserva era peraltro logica. Il presidente Macron dispone di margini di manovra superiori a quelli del suo predecessore, ma non può rivedere liberamente la costituzione. In una prima fase, le due Camere del parlamento devono votare lo stesso identico progetto di legge costituzionale. Ora, il Senato resta dominato da una destra che si dichiara molto riservata rispetto al particolarismo corso. In una seconda fase, il parlamento riunito in Congresso deve votare la revisione costituzionale con la maggioranza dei tre quinti, e il partito di Macron è lungi dal disporre di una tale maggioranza.

Se consideriamo che le dodici collettività francesi d'Oltremare dispongono tutte di uno statuto unico, e che alcune di esse possono circoscrivere diritti così fondamentali quali quello al lavoro per i cittadini francesi che non risiedono sul loro territorio da un certo numero di anni, si può pensare che la Francia abbia largamente relativizzato la portata dei suoi principi unitari. Tuttavia, è chiaro che la

metropoli e l'Oltremare sono retti in base a principi differenti: un paradigma dell'unità per la metropoli, un paradigma della differenziazione per l'Oltremare. Ora, malgrado la sua insularità, la Corsica è unanimemente considerata parte integrante della metropoli. Ciò restringe fortemente la possibilità di accedere all'autonomia rivendicata dalla maggioranza dei suoi eletti.

L'8 marzo 2018 l'Assemblea della Corsica ha approvato con 48 voti su 63 la domanda di un'abilitazione permanente a fissare le regole nel campo della legge. Questa deliberazione è stata adottata dalla maggioranza nazionalista e dal gruppo pro Macron di La République en Marche, con delle sfumature relative all'ambito delle competenze in questione. Per tutta risposta, il governo francese ha presentato agli eletti insulari un dispositivo molto meno ambizioso, nel quale l'Assemblea della Corsica può solo domandare, sulla base delle sue specificità geografiche, economiche o sociali, di essere abilitata dal parlamento o dal governo a adottare misure legislative o regolamentari nel campo delle sue competenze. Un tale dispositivo può essere usato dai dipartimenti d'Oltremare e da alcune collettività d'Oltremare dal 2007, con risultati molto deludenti. Fino a oggi, sono state adottate meno di una cinquantina di misure di adattamento. La gran parte ha effetti irrilevanti (creazione di commissioni, realizzazione di studi, informazione dei consumatori eccetera).

È difficile immaginare che il potere centrale cambi radicalmente il suo atteggiamento rispetto a queste domande di abilitazione, che vengano dalla Corsica o dall'Oltremare. Allo stesso tempo, è altrettanto difficile pensare che il Senato desideri concedere alla Corsica latitudini d'azione superiori a quanto stabilito dal progetto iniziale del governo. Dunque è probabile che il campo nazionalista sia estremamente deluso dall'esito di tale revisione, e che i tentativi di radicalizzazione, delle intenzioni come delle azioni, ne siano legittimati. Lo saranno tanto più facilmente in quanto un altro movimento nazionalista, Core in Fronte, in netto progresso elettorale nel voto territoriale del 2017 (passato dal 2,58 al 6,69% dei consensi), sta cercando di dominare il campo della radicalità, rimanendo fuori dalla maggioranza territoriale.

In conclusione, i vincoli fra la Corsica e la Repubblica francese si trovano oggi verosimilmente in una fase di sensibile ridefinizione. La situazione è difficile da gestire per il governo, che deve considerare che molti francesi sono assai ostili alle rivendicazioni particolariste, e che alcuni preferirebbero addirittura concedere l'indipendenza alla Corsica <sup>4</sup>.

Per i partiti nazionalisti oggi alla guida del potere territoriale, la situazione è ancora più complicata. Su un fronte, devono far funzionare la nuovissima collettività corsa, fusione dell'anteriore istituto territoriale e dei due istituti dipartimentali, e offrire rapide risposte a un territorio nel quale i rischi economici, sociali e ambientali appaiono sempre più pesanti – ciò che obbliga a una collaborazione stretta con

#### LA FRANCIA MONDIALE

lo Stato. Sull'altro fronte, a meno di non rompere con la base militante, devono continuare a difendere rivendicazioni che il governo rifiuta categoricamente – ciò che prevede un certo grado di scontro con lo Stato. È d'altra parte possibile che il governo cerchi di accentuare tali contraddizioni, in modo da incitare le due grandi tendenze nazionaliste a mettere fine alla loro unione, grazie alla quale hanno conquistato il potere in Corsica. Tuttavia ciò spingerebbe logicamente la principale organizzazione indipendentista nel campo dell'opposizione e della contestazione, con il risultato di aumentare probabilmente i rischi per la stabilità politica dell'isola.

(traduzione di Guido Ancelotti)





# 'La Francia non deve temere l'autonomia della Corsica e nemmeno di altre regioni'

Conversazione con *Gilles SIMEONI*, presidente del Consiglio esecutivo della Corsica a cura di *Lucio CARACCIOLO* 

LIMES Che cos'è la Corsica, che cos'è la Francia per lei?

**SIMEONI** La Corsica è il mio paese. La Francia è un grande paese, che ha intrattenuto nella storia relazioni strette con la Corsica, spesso difficili, talvolta appassionate. Oggi lo Stato francese è un interlocutore con il quale fatichiamo molto a stabilire un vero dialogo.

**LIMES** E l'Italia?

**SIMEONI** L'Italia è un paese vicino con cui la Corsica ha intrattenuto nei secoli un rapporto molto ricco. Spesso attraversato da periodi critici, come durante l'occupazione genovese, che ha avuto tratti estremamente brutali, anche se oggi gli storici insistono un po' di più sugli aspetti positivi di quella presenza nell'isola, databile fin dall'Alto medioevo, come di quella pisana. Ma la fase più dura, specie nella memoria dei miei nonni, è stata l'occupazione italiana dell'isola nella seconda guerra mondiale.

Nell'ottobre 1943 la Corsica è stato il primo dipartimento della Francia metropolitana a liberarsi con un'insurrezione popolare dall'occupazione fascista, che ci opprimeva dal novembre 1942. Noi serbiamo con orgoglio quella memoria gloriosa. La Resistenza corsa fa parte delle pagine più alte della nostra storia collettiva. Certo, durante l'occupazione gli italiani non si sono in genere comportati come altrove i nazisti, pur se molti patrioti corsi furono torturati e uccisi.

L'Italia di oggi non ha più nulla a che vedere con quelle vicende, ma il loro ricordo resta ben presente fra noi corsi.

**LIMES** Pasquale Paoli, il vostro settecentesco padre della patria, diceva che voi corsi siete «italiani per nascita e sentimenti».

**SIMEONI** Bisogna leggere quelle parole nel loro contesto storico. Non bisogna dimenticare che Pasquale Paoli (1725-1807) e suo padre prima di lui, insieme ai patrioti corsi dell'epoca, si sono opposti anche con le armi all'occupazione genovese. Comunque, quella affermazione non corrisponde a ciò che noi oggi sentiamo. Non dimentichiamo, fra l'altro, che negli anni Trenta del secolo scorso c'era stata in Corsica una tendenza irredentista, una rivendicazione italiana dell'isola, durante la quale l'autonomismo corso si era avvicinato al fascismo mussoliniano. E quella prossimità è stata strumentalizzata dai nostri avversari per ostracizzare le nostre rivendicazioni, financo in epoca contemporanea.

Oggi il clima è completamente diverso. Noi vogliamo stabilire forti relazioni politiche, culturali ed economiche con i nostri partner mediterranei. Tra questi al primo posto c'è sicuramente l'Italia, con le sue regioni e con le sue isole.

**LIMES** Lei viene da una famiglia di tradizione nazionalista. Suo padre, Edmond, ha partecipato nel 1975 ai fatti di Aleria, per i quali fu condannato a cinque anni di prigione. Come nasce la sua militanza nazionalista?

**SIMEONI** L'impegno e la lotta per il popolo corso sono indissociabili dalla mia storia personale e familiare. Per quanto riesco ad andare indietro con i ricordi ho viva la memoria delle riunioni e delle manifestazioni dei militanti nazionalisti cui miei familiari e amici hanno partecipato, ma anche le minacce di attentato e i tentativi di assassinio cui negli anni Ottanta alcuni patrioti sono stati sottoposti da strutture parallele strumentalizzate dai poteri francesi. Questo genere di esperienze ha accomunato tutta una generazione di militanti. Non che nella mia storia vi sia un determinismo familiare. Nelle fasi più acute della lotta i miei hanno cercato semmai di evitare che mi esponessi troppo. Ma io sono sempre stato convinto dell'esistenza del popolo corso e ho sempre sentito come un'ingiustizia che lo Stato non abbia voluto riconoscere questo dato di fatto.

**LIMES** Il governo di Ajaccio vuole uno statuto di autonomia per la Corsica. Parigi offre solo di menzionare la vostra isola nella costituzione in termini generici e non impegnativi. Un compromesso è possibile?

**SIMEONI** Noi corsi continuiamo a cercare una soluzione politica che ci permetta di uscire dalla lunga fase di distruzione e di conflitto per passare finalmente al dialogo e alla costruzione. Ma non so se questo percorso sia condiviso dal presidente della Repubblica, dal governo, dallo Stato.

L'autonomia è per noi centrale. Ma non un fine in sé. Non ci limitiamo a rivendicare una modifica della costituzione. La vogliamo per poter intervenire efficacemente e direttamente nei problemi concreti della nostra vita quotidiana. L'autonomia serve a questo, non è questione puramente legale, tecnica.

È incredibile constatare come il governo sia confitto in una visione conservatrice, estremamente giacobina. Lo statuto di autonomia che noi domandiamo non è altro che un diritto comune a decine di milioni di europei, quale che sia il loro Stato di appartenenza. E soprattutto lo è della quasi totalità delle isole europee, e specificatamente di quelle mediterranee come la Sicilia e la Sardegna. Avanzando una richiesta così banale noi ci scontriamo con il muro di Parigi. Eppure è del tutto

congrua alla nostra condizione storica e geografica, alla nostra insularità, per di più sviluppata in cinquant'anni di lotta, convalidati oggi dal suffragio universale che ha dato alla mia maggioranza il 56,5% dei voti alle ultime elezioni territoriali.

Il governo si rifiuta ostinatamente di riconoscere la dimensione politica della questione corsa. Questo è il suo peccato originale: lo Stato vuole ridurre tutto ai tecnicismi, senza vedere la prospettiva storica e geopolitica della posta in gioco.

**LIMES** Se la trattativa fallisce, avete un piano B? Un'autodeterminazione alla catalana? **SIMEONI** Se è per questo non abbiamo solo un piano B, ma anche un piano C. Ma capirà che non posso svelarglieli qui d'un colpo. Le nostre controparti potrebbero leggere *Limes*.

Noi cercheremo di andare in fondo al processo negoziale, che avrà un percorso ancora lungo. Non ci facciamo illusioni. Allo stesso tempo, non ci lasciamo imprigionare in una logica esclusivamente costituzionale. I corsi ci hanno eletto perché attendono risposte efficaci ai problemi della precarietà, della disoccupazione, dell'energia, dell'acqua, dello sviluppo dei territori centrali e di montagna, senza cedere alla logica assistenzialistica né piangere miseria. Ma lo Stato sa bene che dobbiamo affrontare un insieme di arretratezze sedimentate nel tempo, come il sottosviluppo delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che della sanità.

L'atteggiamento dello Stato testimonia di un'estrema negazione della democrazia. Noi abbiamo avuto un mandato maggioritario senza precedenti nella storia della Corsica per ottenere lo statuto di autonomia. Non solo, abbiamo proposto e fatto approvare dall'Assemblea corsa, a una maggioranza del 76%, il progetto di inserire nella costituzione francese un articolo sulla Corsica che non corrisponde del tutto alle nostre rivendicazioni originarie. Ma il nostro obiettivo è di raccogliere una maggioranza sempre più ampia intorno a questa proposta. Tanto è vero che a votare con noi sono stati anche un esponente della destra e i sei rappresentanti del partito di Macron in Corsica.

**LIMES** I macroniani corsi sono più corsi che macroniani?

**SIMEONI** I corsi sono sempre prima di tutto corsi.

LIMES Il suo principale alleato, Jean-Guy Talamoni, parla di indipendenza di qui a 10-15 anni. L'autonomia è l'anticamera dell'indipendenza?

SIMEONI È normale che Talamoni, indipendentista convinto, continui a sostenere la sua causa. Non è questa la mia scelta. Oggi gli indipendentisti sono minoritari. L'indipendentismo è parte del dibattito pubblico corso da decenni ed è legittimo e normale che possa continuare a esprimersi e a essere difeso, tanto più perché lo fa nel quadro democratico. Talamoni e il suo partito dicono chiaramente che per i prossimi 10 anni accetteranno la nostra scelta non indipendentista. Su questo abbiamo fatto un patto strategico. Poi se fra 10, 15 o 20 anni i corsi vorranno tornare indietro o invece andare più avanti, noi rispetteremo la loro volontà.

**LIMES** Sembra che l'indipendentismo sia particolarmente robusto fra i giovani – pensiamo alla Ghjuventù Paolina, agli ambienti studenteschi dell'Università di Corte - e che dunque il tempo giochi a favore della forte autonomia se non della secessione della Corsica dalla Francia. O comunque, per ora, del suo nazionalismo. | 247 **SIMEONI** Se guardiamo alla logica elettorale e politica il tempo gioca a favore del nostro progetto di autonomia. La dinamica nazionalista è fortemente sostenuta dai giovani. Però il tempo gioca anche contro di noi. Perché non abbiamo ancora i mezzi per sviluppare la nostra economia e la nostra società, per diffondere la lingua e la cultura corse.

Sono molto preoccupato dalla chiusura del governo e dello Stato. È un messaggio inaccettabile per tutti i corsi, specialmente per i giovani. Io ho sempre militato contro la violenza clandestina. La società corsa può costituirsi e crescere solo nella democrazia. Ma se lo Stato ci avverte che il dialogo non sfocerà in nulla, in questo modo nega la democrazia. Se il negoziato in ambito democratico fallisce, io non ho una strategia di ricambio. Non intendo esercitare alcuna forma di incitamento diretto o indiretto alla violenza, non voglio evocare alcun ricatto. Sono contrario a qualsiasi ritorno alla violenza clandestina. Ma dove ci porterà questo inaccettabile sbarramento, questo rifiuto di dialogare seriamente da parte dello Stato? Il miglior modo di evitare che riprenda la violenza politica è di impedire che si chiuda lo spazio della politica.

Se si lascia spazio alla teoria e all'ideologia della violenza, in questa terra ancora piagata da ingiustizie sociali profonde, in questa società insulare e mediterranea, c'è il rischio che si torni al passato di sangue e di sofferenze.

**LIMES** Com'è possibile che quasi la metà dei corsi (48,5%) che hanno votato nel 2017 al secondo turno delle elezioni presidenziali abbia scelto la campionessa del nazionalismo francese, Marine Le Pen, mentre alle elezioni territoriali corse, nel dicembre del medesimo anno, la maggioranza assoluta abbia plebiscitato i nazionalisti corsi?

**SIMEONI** Effettivamente il voto per Marine Le Pen e per il Front national è totalmente contraddittorio e paradossale rispetto a quello corso. Noi ci interroghiamo su questo comportamento apparentemente irrazionale. Credo che il comportamento del corpo elettorale corso, come anche di quello globalmente francese, vari molto a seconda del tipo di elezione. Nella scelta del presidente della Repubblica pesano fattori di protesta, che inducono all'estremismo. Di sicuro non abbiamo nulla a che spartire con la politica e con i valori del Front national, rispetto al quale siamo agli antipodi. Inoltre, al secondo turno dell'elezione presidenziale ho detto chiaramente che bisognava impedire a Le Pen di vincere, e che quindi occorreva votare Macron. **LIMES** Macron si dice girondino, ma sembra comportarsi da giacobino.

**SIMEONI** L'atteggiamento del presidente della Repubblica è finora contraddittorio. Mi lascia sgomento. Macron è un presidente giovane, eletto in un contesto atipico ed eccezionale, con un programma di rinnovamento profondo della vita pubblica basato sulla promessa di una riforma totale dello Stato. A questo scopo ha proposto un patto girondino con le diverse entità territoriali e con le diverse collettività. Per di più, nel quadro di una visione quasi federale dell'Europa e di una critica del passato coloniale della Francia. Speravo di trovare un interlocutore aperto in Macron. Invece il presidente e il governo che esprime le linee dell'Eliseo hanno avviato una strategia di riaccentramento del potere su Parigi. Per riaffermare il carattere

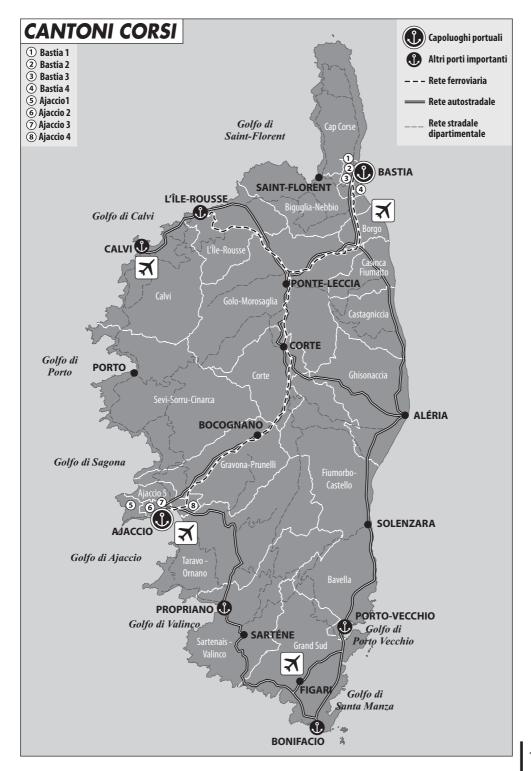

giacobino dello Stato. Il 21 marzo ho partecipato a una riunione dei presidenti di Regione – la Corsica è una collettività territoriale a statuto particolare che partecipa strutturalmente a questi incontri – e ho constatato come tutti mostrassero una fortissima preoccupazione per il riaccentramento promosso da Macron. Quando mi capita di discutere con gli eletti intermedi – deputati, sindaci, presidenti e consiglieri regionali – scopro che i pregiudizi e gli stereotipi sulla Corsica sono presto superati. Ci si intende bene sul piano pratico, concreto. Così come ci capiamo con i rappresentanti delle Regioni europee e mediterranee, specie con quelle vicine, come la Sardegna e la Toscana.

Con il governo, con l'alta amministrazione dello Stato, è tutto il contrario. Alla riunione del 21 marzo tutti i capi delle Regioni erano arrabbiati, si sentivano maltrattati, non rispettati. «Parigi cerca di imporci costantemente le sue scelte e rovescia il decentramento» – questo era il senso delle loro proteste. Eppure lo Stato ha ridotto le Regioni perché voleva averne solo di forti, autorevoli. Ora che sono di meno non le ascolta.

Siamo alle solite: Parigi e il deserto francese.

**LIMES** Che rilievo ha per la vostra battaglia la lingua corsa? Ovvero quello che Niccolò Tommaseo definiva «il dialetto italiano più schietto e meno corrotto»?

**SIMEONI** La lingua è fondamentale. Per noi è elemento costitutivo dell'identità corsa, ma anche del rapporto con il mondo linguisticamente affine – penso anzitutto alla Toscana – e di partecipazione al nostro progetto geopolitico. È fattore di coesione e di integrazione sociale. Per noi non sono corsi solo quelli che sono nati in Corsica e vi hanno legami familiari ma tutti coloro che decidono di stabilirvisi e ne condividono il progetto, quale che sia la loro origine culturale, etnica, religiosa, quale che sia il colore della pelle. Lei stesso potrebbe diventare corso. Probabilmente qualche suo antenato era corso, venuto qui secoli fa, salvo poi dimenticarsi della sua provenienza italiana. C'è un testo di José Gil, *La Corse entre la liberté et la terreur*, alla base del pensiero nazionalista e autonomista, che descrive questo grande corpo primitivo dotato di formidabile forza di attrazione e di integrazione. Potenza primordiale, che attrae e seduce anche grazie alla lingua, fattore di apertura al mondo latino.

LIMES Quale lingua corsa? Suttanu, supranu...

**SIMEONI** Suttanu o supranu sempre corso è. L'insistenza sul fattore linguistico, culturale, differenzia il nostro nazionalismo dalla versione dura corrente in Europa, che ne fa spesso un sistema chiuso, refrattario allo straniero. La lingua integra e insieme apre, specie verso il mondo mediterraneo e latino. Non siamo un'isola arroccata. E poi in genere le società bilingui, multilingui sono più felici e libere di quelle monolingui.

LIMES Non sembra questa l'idea dello Stato francese, dove la lingua francese ha annientato le altre parlate autoctone in nome dell'unità dello Stato nazionale. Per la Repubblica la francofonia è essenziale fattore di coesione e di irradiamento della potenza. Che cosa pensa dell'affermazione di Michel Debré, padre della costituzione della Quinta Repubblica, per cui senza Stato non c'è Francia?

**SIMEONI** Questa idea resta radicata ed estremamente pregnante per molti alti rappresentanti politici e amministrativi dello Stato francese. Indubbiamente contiene una parte di verità. Il paradosso è che ad affermarla è stato anche un corso, Napoleone Bonaparte...

LIMES Anche se da giovane Napoleone non amava troppo i francesi...

**SIMEONI** È assolutamente così. Ricordo la sua lettera di giovane luogotenente in seconda, scritta nel 1789 a Pasquale Paoli, allora in esilio a Londra: «Generale, sono nato quando la patria periva. Trentamila francesi vomitati sulle nostre coste affogavano in flutti di sangue il trono della libertà. Tale fu lo spettacolo odioso che per primo colpì il mio sguardo!».

Di più, credo che questo blocco psicologico e culturale profondo, questa sfiducia dello Stato nei nostri confronti, che non era così forte cinquanta o sessant'anni fa, contribuisca a impedire l'intesa fra noi e Parigi. Oggi la Francia si sente debole, per questo non si fida di noi. Se fosse forte, sicura della capacità di attrazione del suo progetto nazionale, non ci tratterebbe come ci tratta.

LIMES Per questo vi ha a lungo gestito come colonia?

**SIMEONI** Storicamente la Francia ha trattato la Corsica come colonia, per quanto atipica. Ci sono almeno tre tratti storici che confermano questa verità. Primo, la Francia ha conquistato la Corsica attraverso un'impresa militare durata trent'anni. Secondo, Parigi ha adottato a lungo nei nostri confronti delle leggi doganali molto peculiari, che sovratassavano le esportazioni corse e sottotassavano le importazioni francesi in Corsica, così destrutturando totalmente il nostro apparato produttivo. Infine, nel XX secolo, i francesi hanno sfruttato anzi sovrasfruttato le risorse dell'issola, a cominciare da quelle umane. Certo, non bisogna cadere in una visione manichea. C'è stata anche un'adesione profonda dei corsi alla Francia, una partecipazione convinta di una parte della società corsa al progetto nazionale francese. **LIMES** Infatti troviamo nel tempo molti autorevoli corsi negli apparati dello Stato francese, specie in quelli militari, di sicurezza, di polizia, di intelligence...

**SIMEONI** Certamente, i corsi sono stati molto presenti nello Stato profondo, per esempio nelle forze dell'ordine, nelle dogane, nell'amministrazione delle colonie in Indocina e in Nordafrica. Ma oggi ci sono meno corsi negli apparati dei ministeri francesi.

LIMES Se lei fosse Macron, che cosa direbbe a Simeoni?

**SIMEONI** Avrei molta difficoltà a mettermi nei suoi panni! Le posso riassumere quel che ho detto al capo dello Stato: «Signor presidente della Repubblica, sappiamo di non essere l'ombelico del mondo. Sappiamo che lei ha molte questioni gravi da affrontare, senza dubbio molto più gravi di quella corsa, sul piano interno, europeo e internazionale. Non per questo, non per il fatto che la Corsica è un problema meno grave di altri, dobbiamo privarci della possibilità di trovare insieme una soluzione. Mai come oggi esistono le condizioni per porre fine a una crisi che ha avvelenato per decenni le relazioni fra Corsica e Stato. E lei potrà diventare, signor presidente, l'uomo di Stato che ha risolto la questione corsa. Non perda quest'occasione!».

**LIMES** Immagino che lui le avrà risposto che se darà l'autonomia alla Corsica altre Regioni francesi vorranno seguire il vostro esempio. Una Francia delle autonomie non sarebbe più Francia.

**SIMEONI** Non ci sarebbe nulla di male se Parigi desse l'autonomia a tutte le Regioni che al tempo della prima costituzione scritta erano di fatto delle nazioni indipendenti e che costituivano un faro per l'Europa dei Lumi. E in secondo luogo, alle regioni che si sono battute per cinquant'anni per i loro diritti, al prezzo di vedere imprigionate centinaia di persone, condannate a migliaia di anni di carcere. Sicché direi a Macron: «Se ci sono dei francesi che a maggioranza vogliono l'autonomia per la loro Regione, signor presidente, gliela dia. La Francia non avrà nulla da temere».

## LA CATALOGNA NORD SOGNA UNA SUA AUTONOMIA

Nel dipartimento dei Pirenei Orientali (Occitania) sopravvive un'impronta linguistica e culturale catalana. Il rapporto con Barcellona non produce finora forti tensioni separatiste. Lo stesso Puigdemont esclude la riunificazione. Il modello è la Corsica.

di Patrizio RIGOBON

emigrato nella Linguadoca, riceve la notizia della morte del padre e decide di rientrare in Catalogna. Siamo nel 1874 e sceglie di compiere il percorso a ritroso a piedi, attraversando il Rossiglione e forse qualche altra storica vicaria catalana di quella che oggi molti chiamano Catalogna Nord o, secondo l'attuale organizzazione amministrativa francese, dipartimento dei Pirenei Orientali, nella regione dell'Occitania. Josep affronta una specie di anabasi che lo farà approdare sui declivi dei Pirenei francesi, dopo giorni di cammino. Ma trovare un valico non è semplice, così si rimette in marcia: «Stava ancora avanzando (...) solo come un cane, stanco e preoccupato, quando la luce iniziò ad affievolirsi. Ma prima dell'imbrunire arrivò in un villaggio in cui alcuni vecchi sedevano su una panchina davanti a una taverna e due ragazzi lanciavano un bastone a un cane sparuto che non si muoveva. 'Vai a prenderlo, brutto stronzo' urlò uno di loro. Le parole furono pronunciate nel suo dialetto catalano, e Josep capì di essere vicino alla Spagna ¹.

Siamo all'inizio del romanzo *Il signore delle vigne*, in inglese *The Winemaker*, che si dipana tra i due versanti pirenaici sui quali l'autore ci dà qui qualche sommario ragguaglio. Un po' paradossalmente la nota distintiva che ci fa capire di essere in prossimità della Spagna è l'uso «del suo dialetto catalano», quasi che il protagonista non si fosse reso conto di venire da un'area, in qualche modo, già catalana, dove la lingua, soprattutto nei villaggi pirenaici, ma anche nelle vaste campagne e altipiani contigui, molto meno in città, era comunque viva. Nello stesso tempo però, al di là dell'accuratezza della ricostruzione, gli spazi sociali della lingua catalana in questa contrada della Francia meridionale, appaiono riservati ai ragazzi che giocano (magari poco scolarizzati) e agli anziani che rimangono, ma non certo alle più produttive generazioni.

Per capire quale influsso possa avere nella Catalogna Nord, o francese, quanto accaduto da settembre-ottobre 2017 (e ancora accadrà) a Barcellona, bisogna però conoscere le diversità e le corrispondenze tra i due mondi, tra il Mezzogiorno e il Settentrione dei Pirenei, icasticamente descritte dallo scrittore statunitense Noah Gordon nel suo romanzo. Infatti, se è ben vero che ci sono molti dati comuni, è altrettanto certo che la misura dei medesimi appare notevolmente ridotta nella parte francese, anche se tale entità potrebbe variare proprio in funzione di quanto è accaduto e, in parte, sta ancora accadendo nello Stato spagnolo, alterando quindi la fenomenologia politica autonomista e la protesta, per ora assai limitate, nella Catalogna Nord. Ci soffermeremo su tre aspetti in particolare: la questione della lingua; il retaggio storico-culturale; le conseguenze sul piano politico dell'interazione tra i primi due elementi nel contesto di potenziale esasperazione delle tensioni nella Catalogna meridionale.

Prima di entrare nel merito, una precisazione e alcuni dati geografici ed economici importanti per capire il quadro geopolitico: ci riferiremo alle cinque circoscrizioni (comarques) del dipartimento dei Pirenei Orientali (Rosselló, Vallespir, Capcir, Conflent e Alta Cerdanya) come Catalogna Nord. Il citato dipartimento comprende anche, nella parte centro-settentrionale, un'area di cultura e lingua occitane (la Fenolheda, in francese Fenouillèdes) all'interno della quale insistono però alcuni borghi catalanofoni. Il termine Catalogna Nord è stato creato dagli attivisti del Maggio del 1968 e trova la sua collocazione nell'ambito dei Paesi catalani, cioè di quell'ideale aggregato geopolitico che comprende tutti i territori di cultura e lingua catalana appartenenti a quattro diversi Stati (Andorra, Francia, Italia e Spagna). Il nome andava volutamente a polemizzare con i cosiddetti «rossiglionisti», che propugnavano un «catalanismo, ma del Rossiglione sottolineando la differenza col resto del dominio linguistico e, dunque, sostenendo chiaramente i valori superiori dell'appartenenza alla Francia»<sup>2</sup>. L'accettazione del termine Catalogna Nord ha provocato e provoca numerose ostili reazioni in Francia, ben sintetizzate da Marcel Chevalier, solo un omonimo dell'ultimo boia francese, già professore alla Sorbona: «"Catalogna del Nord" e, a fortiori, "Catalogna Nord" hanno, in tutta evidenza, una connotazione autonomista, se non addirittura separatista. (...) Mantenere e sviluppare la cultura catalana del Rossiglione è una cosa, (...) favorire più o meno apertamente l'irredentismo barcellonese, un'altra» <sup>3</sup>. Tuttavia la denominazione ha una sua correttezza scientifica, come lo stesso Becat abbondantemente illustra, concludendo: «Lo scegliamo anche perché è il più adeguato e il meno discutibile» 4. Ovviamente le diatribe sul nome nascondono realtà profonde che vanno ben al di là della semplice questione storico-filologica.

<sup>2.</sup> J. Becat, «Identitat de Catalunya Nord dins l'Estat francés», in C. Serrano, M.C. Zimmermann (a cura di), *Le discours sur la nation en Catalogne aux XIXème et XXème siècles, Hommage à Antoni Badia i Margarit*, Actes du Colloque international, Université Paris-Sorbonne, Centre d'Études catalanes, 19-21 Octobre 1995, Paris 1996, Éditions Hispaniques, p. 101.

3. *Ivi*, p.102.

<sup>4.</sup> Ivi, p. 101.

2. La Catalogna Nord, nel più complesso scacchiere catalano, pesa dal punto di vista demografico ed economico meno di altre realtà dello stesso ambito linguistico, come ad esempio le Isole Baleari e la Comunità Autonoma Valenzana. Con una superficie, in parte a ridosso dei contrafforti pirenaici settentrionali, di poco più di 4 mila kmg cui andrebbe sottratto il 10% occupato dall'area occitanica della Fenolheda e poco meno di mezzo milione di abitanti (320 mila nella sola area urbana di Perpinyà/Perpignan) la Catalogna Nord si colloca ben al di sotto delle citate Isole Baleari e della regione valenzana. Oltre a questi sommari dati, va considerato anche il relativamente scarso dinamismo economico, con un tasso di disoccupazione al 19,4% (2014) contro una media francese di nove punti inferiore nello stesso anno, in un periodo particolarmente critico per l'economia dell'Unione Europea. Questo dipartimento è, in effetti, uno dei più poveri della Francia. Ben diverso, com'è noto, il quadro economico al di là della frontiera di Cerbère, pur con tutte le criticità di anni della stessa dura crisi economica, ora apparentemente alle spalle. Questo significa che le poche imprese, l'agricoltura fiacca e solo il turismo a fare da traino spingono i giovani della Catalogna Nord a cercare maggiori opportunità oltre la frontiera, peraltro quasi inesistente dal 1993. Non va comunque trascurato un altro aspetto, spesso sottaciuto: la condivisione della lingua, elemento unificante tra le parti settentrionale e meridionale della Catalogna. Il catalano non è la lingua principale in Spagna né in Francia.

Tale quadro non sarebbe comunque sufficiente a capire le antiche relazioni tra i due territori, fisicamente separati, ma neanche tanto, dalla catena pirenaica: oltre alla lingua, retaggio di un'antica storia comune, hanno condiviso per lungo tempo e in parte condividono ancora usi, istituzioni sociali, giuridiche ed economiche. La posizione di relativa vicinanza tra Barcellona e Perpinyà (meno di 200 km) e l'ottima qualità delle odierne comunicazioni terrestri (autostrade e alta velocità ferroviaria) hanno certamente reso più facili i contatti, ma hanno anche consolidato il ruolo di riferimento di Barcellona per una vasta area che ha cominciato a oltrepassare i confini statali, soppiantando, sia pure in piccola parte, il ruolo di Parigi come primaria interlocutrice per la Catalogna Nord.

La situazione era esattamente inversa negli ultimi del franchismo, quando moltissimi catalani, barcellonesi in particolare, nei fine settimana si recavano a Perpinyà letteralmente per «respirare democrazia» e acquistare pubblicazioni vietate in Spagna (anche i libri delle Éditions Catalanes de Paris) o vedere film che non passavano il filtro dell'arcigna censura spagnola. Inoltre, molti repubblicani catalani, alla fine della guerra civile, avevano scelto proprio le terre del Conflent, Vallespir, Rosselló, Capcir e dell'Alta Cerdanya come luoghi d'esilio, contribuendo ad avviare colà anche importanti iniziative culturali, come l'Universitat Catalana d'Estiu, o proseguendo nelle attività che sarebbe stato difficile o impossibile coltivare nella Catalogna franchista.

La comunanza tra i due versanti pirenaici passa però soprattutto per la lingua e ciò che questa esprime in termini d'istituzioni culturali comuni. Una storia che è assai lunga e, per molti aspetti, coincidente: «I conti catalani», annota Michel Zim-

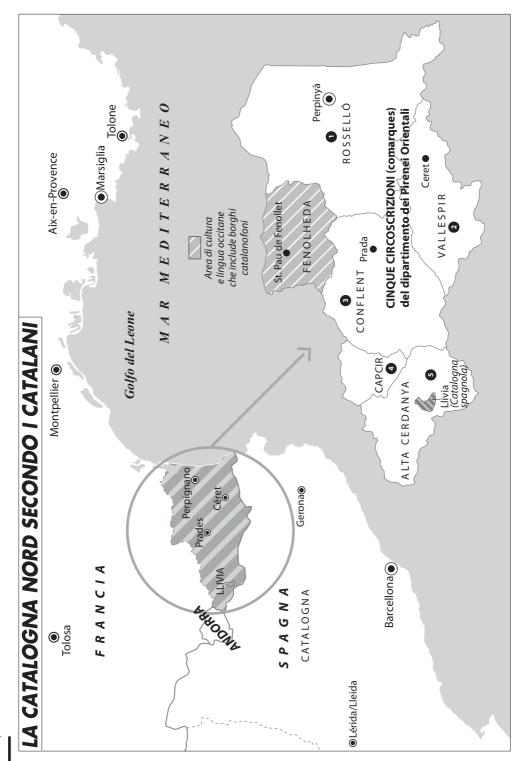

mermann, «sono diventati completamente indipendenti alla fine del X secolo e il re non esercita più alcuna autorità a sud delle Corbières»<sup>5</sup>. Paradossalmente anche dopo il Trattato dei Pirenei, che nel 1659 aveva sancito la cessione delle terre nordcatalane alla monarchia francese, i destini delle due parti non sono stati sempre divergenti. Il passaggio comportò una francesizzazione, spesso forzata come si può vedere dall'articolo 111 dell'«editto» di Villers-Cotterêts, contenente il divieto di utilizzare il catalano nell'amministrazione della giustizia nord-catalana, attivato nel 1700, grosso modo in corrispondenza della medesima proibizione contenuta nei Decretos de Nueva Planta, pubblicati nel 1716, che Filippo V aveva promulgato per il principato della Catalogna<sup>6</sup>. Un secolo e mezzo più tardi, stanti queste premesse, il catalano sarebbe dovuto praticamente sparire anche dall'uso comune. In realtà non fu così, ma le percezioni sono ambigue. Lo capiamo da un'indagine sulla lingua catalana nella Catalogna Nord che il noto lessicografo ed ecclesiastico majorchino Antoni M. Alcover insieme al linguista tedesco Bernhard Schädel effettuò nel 1906. Alcover, incontrando per cercare di facilitare la ricerca monisgnor Jules de Carsalade du Punt, vescovo di Perpinyà, molto sensibile alla questione della lingua catalana, afferma di essere stato rimproverato dal medesimo perché «[si] dimostra molto pessimista sul futuro del catalano in Francia»<sup>7</sup>. Certamente il quadro è quello di una sopravvivenza della lingua più cospicua nei villaggi e di una notevole francesizzazione nella stessa a Perpinyà.

Una maggiore integrazione politica tra la Francia e le sue terre catalane si verifica con la Rivoluzione francese, che esprime però personalità quali Bertrand Barère che identificherà il catalano come lingua contro-rivoluzionaria, auspicandone la definitiva soppressione: «Gli abitanti di diversi comuni parlano esclusivamente catalano, l'idioma dei nostri fanatici nemici. Proponiamo di far scomparire tali tracce di barbarie e di inviare insegnanti a quei cittadini che non sanno ancora parlare la lingua della libertà [il francese]» Politiche sostitutive, o soppressive tout court, e la progressiva perdita di prestigio hanno ovviamente minato a tal punto la lingua catalana nella Catalogna del Nord da rendere la sua vita ancor oggi, nonostante le (non numerose) misure di salvaguardia, abbastanza precaria: la politica linguistica della Francia nel secondo dopoguerra, infatti, non è sempre stata dettata da una volontà di conservazione e, tanto meno, di promozione. Tuttavia, in senso contrario, vanno citate la precoce legge Deixonne (1951) che aveva come

<sup>5.</sup> M. ZIMMERMANN, «Naissance d'une Principauté. Barcelone et les autres comtés catalans aux alentours de l'an Mil», in X. Barral i Altet et alli, (a cura di), *Catalunya i França meridional a l'entorn de l'ani Mil. La Catalogne et la France méridionale aux alentours de l'an Mil*, Barcelona 1991, Generalitat de Catalunya, pp. 111-139, qui p. 112.

<sup>6.</sup> Cfr. J. Dorandeau, «Catalogne-Nord. De la résistance à l'intégration», C. Serrano, M.C. Zimmermann, op. cit., pp. 97-114; J.-C. Morera, *Histoire de la Catalogne au-delà et en deçà des Pyrenées*, Paris 1992, L'Harmattan, p. 168.

<sup>7.</sup> J.J. Costa, <sup>a</sup>L'enquête linguistique de Mn. Antoni M. Alcover et Bernard Schädel, en 1906, sur les terres nord-catalanes: une expérience délicate, multiple et innovatrice<sup>a</sup>, in M. Bourret (a cura di), *Mélanges offerts au Professeur Christian Camps*, Péronnas 2009, Association Française de Catalanistes, Éditions de la Tour Gile, pp. 159-175, qui p. 167.

<sup>8.</sup> C. Camps, «Identité, catalanisme périférique: les examples des écrivains nord-catalans des XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècle», in C. Serrano, M.C. Zimmermann, *op. cit.*, pp. 343-356, qui p. 344.

scopo la difesa del francese e stabiliva l'insegnamento facoltativo di alcune lingue regionali (il basco, l'occitano, il catalano, il bretone, cui fu aggiunto nel 1974 il corso e successivamente altri idiomi).

Se pensiamo che una legge analoga in Italia è arrivata solo nel 1999, malgrado la previsione costituzionale, bisognerebbe guardare alla Francia al di fuori dei luoghi comuni del centralismo linguistico parigino. Ma la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, elaborata dal Consiglio d'Europa per la promozione, la salvaguardia e l'insegnamento delle lingue regionali è stata sottoscritta dalla Francia solo nel 1999, mentre mancano ancora gli strumenti d'implementazione. Anche l'Italia, in questo senso, è arrivata assai tardi. Ancora nel 1996 osservava Joan Dorandeu: «La Francia è attualmente l'unico Stato membro [dell'Unione Europea] che rifiuta di riconoscere la sua pluralità linguistica e i diritti collettivi a essa inerenti. Un giorno o l'altro sarà pur obbligata a sintonizzarsi sull'Europa e a mettere fine alla sua «specificità»: uno Stato, una scuola, una lingua. Formula certamente repubblicana, ma poco democratica» <sup>9</sup>.

3. Un quadro articolato e spesso anche contraddittorio conduce alla situazione odierna. Con la riorganizzazione e decentralizzazione amministrativa, culminata nel 2016 durante la presidenza Hollande con l'istituzione della regione Occitania (nome significativo deciso per referendum) a cui il dipartimento dei Pirenei Orientali viene associato, i settori più filocatalani lamentano la perdita dell'individualità storica catalana, inglobata in quella occitana. In questo senso è sempre bene sottolineare che la presenza di un catalanismo geopolitico è tutto sommato assai contenuta, assumendo storicamente la rivendicazione di catalanità una dimensione prevalentemente culturale e, talora, politicamente addirittura filorepubblicana (cioè francese). Indubitabilmente, però, quanto accade a Barcellona ha avuto sempre notevole rilevanza negli orientamenti politici della Catalogna Nord, anche se questi s'intersecano (spesso smorzandosi) con gli sviluppi della storia francese. Per esempio, la discussione e l'approvazione nel 1932 dello Statuto d'autonomia della Catalogna repubblicana contribuì a ridare vigore a Terra Nostra, un'associazione del catalanismo culturale nordcatalano. Subito dopo, però, le vicende della seconda guerra mondiale con l'occupazione del paese transalpino, hanno rafforzato quel nazionalismo francese che, ispirando la resistenza all'invasore e conducendo la Francia alla vittoria di una guerra combattuta per la libertà e la democrazia, ha devitalizzato tutti i regionalismi interni, ove non tributari della grande patria comune.

Oggi quale influsso può avere (o aver avuto) il *procés* catalano, la proclamazione della repubblica indipendente, il successivo arresto dei maggiori responsabili (ivi compreso il presidente Carles Puigdemont) e l'esilio di altri, nelle vicende della Catalogna del Nord? È possibile solo una risposta che circostanzi i limiti e la portata degli eventi, sottolineando la scarsa o nulla rilevanza predittiva della mede-

sima. Innanzi tutto nella Catalogna Nord non c'è alcuna significativa volontà di secessione o di indipendenza dalla Francia né un consistente movimento per una riunificazione alla Catalogna eventualmente dichiaratasi indipendente. Peraltro, a domanda esplicita, lo stesso presidente allora in carica della Generalitat Carles Puigdemont aveva dichiarato che nessuna rivendicazione sarebbe stata avanzata da parte della Catalogna per quei territori, attestando la precisa volontà di focalizzare la guestione sul solo antico Principato. Ovvio buon senso, ma anche consapevolezza delle potenziali, innumerevoli e pericolose derive di un procés con effetto domino, comunque sempre in agguato per quelle situazioni europee (e non) assimilabili a quella catalana.

Contestualmente al periodo più caldo dello scorso anno (fine settembre-inizio di novembre 2017) nella Catalogna Nord si è concretizzata invece la volontà di organizzare un referendum. In termini però molto diversi da quello incostituzionale del 1º ottobre 2017. Proprio in occasione della Festa della Catalogna Nord (Diada) il 7 novembre (anche in questo caso, come per la Catalogna meridionale, si celebra in qualche mondo una sconfitta: l'anniversario della firma del Trattato dei Pirenei) è stata rispolverata una vecchia idea. Una proposta di referendum per trasformare la Catalogna Nord in una collectivité territoriale autonome sul modello corso. Questo tipo d'istituto, previsto dall'articolo 72 della costituzione francese, assumerebbe le competenze della regione, cancellando il dipartimento dei Pirenei Orientali, con un proprio Consiglio esecutivo, un'Assemblea e una Camera dei territori. Proposta in linea con l'ordinamento costituzionale, che viene rinnovata per approfittare della visibilità data a tali questioni dagli eventi consumati poco oltre i Pirenei, nonché per riscattare la cultura locale dalle paludi del folclore.

Gli strateghi di tale disegno sono Jaume Roure, leader di Unitat Catalana, e Robert Casanovas, presidente del Comitato per l'autodeterminazione della Catalogna Nord. Due sono gli obiettivi perseguiti: lo statuto speciale per la Catalogna Nord e una maggiore considerazione della questione linguistico-culturale. La richiesta di 'specialità', all'interno dell'ordinamento francese, prende le mosse da un'analisi economico-sociale sommaria, ma non priva di verità: il disfacimento del tessuto economico del territorio e la fuga, a causa della disoccupazione, dei giovani. Il che si traduce nella richiesta di un regime fiscale particolare, di maggiori investimenti, di maggiore autonomia. Che queste istanze, supportate peraltro dall'esempio concreto delle leggi sulla Corsica, a partire dagli anni Novanta e fino alla legge 7 agosto 2015, possano essere in qualche modo più celermente considerate, benevolmente valutate e magari anche accolte, in virtù di quanto accaduto a Barcellona nell'autunno dello scorso anno, rappresenta certo una possibilità. Non va trascurato però il modesto peso della Catalogna Nord nel complesso della Francia, non paragonabile a quello della Catalogna in Spagna. In ogni caso, la Francia dovrà certamente prendere una qualche iniziativa nella Catalogna Nord e scongiurare le possibili fughe in avanti di altri territori, come la Corsica, tenendo presenti le caratteristiche di ciascuno. La metafora della non-violenza scelta (e praticata) dai «fratelli» catalani del Sud è piaciuta a quelli del Nord, tanto che in uno dei Comuni | 259 più attivi in senso filocatalano si sono fatti fotografare attorno a un'urna elettorale con la scritta le «urne non mordono». Malgrado la grande solidarietà, in più modi manifestata, rimane difficile credere a un contagio che comporti iniziative analoghe a quelle attivate dal governo di Puigdemont.

Di tale modesto coinvolgimento è segno evidente quanto accaduto nell'enclave catalana di Llívia (appartenente allo Stato spagnolo) in territorio francese. Qui il referendum dell'1° ottobre ha visto la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto e un ancor più grande risultato favorevole alla repubblica catalana (561 sì contro 19 no). Ma in Francia, appena fuori dall'enclave (cioè a poche centinaia di metri) nel vicino Comune nord-catalano di Estevar, si respirava un'aria quasi d'indifferenza perché, secondo il sindaco: «C'è [qui] un forte senso di appartenenza alla Catalogna, ma gli abitanti si dicono francesi prima di essere catalani» <sup>10</sup>.

Se il nostro Josep Álvarez, «signore delle vigne», fosse passato di qui per raggiungere a piedi dalla Linguadoca la Catalogna e avesse sentito gli abitanti parlare, davvero non avrebbe capito dove si trovasse e nemmeno dove stesse andando.

### **AUTORI**

- PASCAL ALLIZARD Senatore francese, vicepresidente commissione Esteri, della Difesa e delle Forze armate. Incaricato della missione speciale di studio sulle nuove vie della seta.
- ALESSANDRO ARESU Consigliere scientifico di Limes.
- EDOARDO BORIA Geografo presso il dipartimento di Scienze politiche dell'Università La Sapienza di Roma, è titolare degli insegnamenti di Geografia e di Geopolitica. Consigliere scientifico di *Limes*.
- Mauro De Bonis Giornalista, redattore di Limes. Esperto di Russia e paesi ex sovietici.
- ALBERTO DE SANCTIS Consigliere redazionale di *Limes*, studioso di geopolitica dei mari, analista presso l'ufficio Analisi & strategie di Utopia.
- GERMANO DOTTORI Docente di Studi strategici alla Luiss Guido Carli e consigliere scientifico di *Limes*.
- Jean Dufourco Redattore capo della pubblicazione di analisi strategica La Vigie.
- GÉRARD-FRANÇOIS DUMONT Rettore, professore alla Université Paris-Sorbonne.
- Dario Fabbri Giornalista, consigliere scientifico e coordinatore America di *Limes*. Esperto di America e Medio Oriente.
- ANDRÉ FAZI Maître de conférences in Scienza politica all'Università della Corsica.
- Pascal Gauchon Direttore della rivista Conflits.
- GILLES GRESSANI Presidente e fondatore del Geg, Groupe d'Études Géopolitiques. Diplomato all'Institut Français de Géopolitique e all'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Visiting alla Columbia University di New York.
- OLIVIER HANNE Storico, ricercatore associato presso l'Università di Aix-Marsiglia, ricercatore presso le scuole militari di Saint-Cyr Coëtquidan.
- OLIVIER KEMPF Dottore in Scienze politiche, dirige la pubblicazione di analisi strategica *La Vigie*, ha pubblicato *L'Otan au XXI*<sup>e</sup> siècle, Rocher, 2015.
- ULYSSE LOJKINE Filosofo ed economista, impegnato attualmente in studi e ricerche su Rosa Luxemburg.
- Luca Mainoldi Membro del consiglio redazionale di *Limes*. Segue tematiche relative alla geopolitica e alla storia dell'intelligence.
- Fabrizio Maronta Redattore, consigliere scientifico e responsabile relazioni internazionali di *Limes*.
- Francesco Maselli Direttore editoriale del Groupe d'Études Géopolitiques, collabora con *Il Foglio* e *l'Opinion*.
- JEAN-BAPTISTE NOÉ Ricercatore associato alla Université Paris-Sorbonne.
- CARLO PELANDA Professore straordinario a tempo determinato, Università degli Studi Guglielmo Marconi.

- FEDERICO PETRONI Consigliere redazionale di *Limes*, responsabile del Limes Club Bologna e cofondatore di iMerica.
- ROGER PILHION Ha lavorato all'estero nella cooperazione linguistica ed educativa, poi nell'amministrazione pubblica come vicedirettore per la politica linguistica ed educativa al ministero degli Esteri e come direttore aggiunto al Centre international d'études pédagogiques.
- Marie-Laure Poletti Già responsabile del dipartimento per la Lingua francese al Centre international d'études pédagogiques e operatrice all'estero per il ministero dell'Istruzione nazionale. È autrice di manuali di francese come lingua straniera.
- Jean-Pierre Raffarin Già primo ministro, incaricato della missione ufficiale di sostegno alle imprese francesi in Cina (ministero degli Esteri).
- Patrizio Rigobon Docente di Lingua e letteratura catalana, Università Ca' Foscari di Venezia.
- Baptiste Roger-Lacan Dottorando in Storia dell'estrema destra in Francia e in Belgio. All'interno del Geg, Groupe d'Études Géopolitiques, è responsabile editoriale della *Lettera della domenica*.
- SOFIA SCIALOJA Dopo la laurea in Filosofia alla Statale di Milano si occupa principalmente dello sviluppo dei progetti del Geg, Groupe d'Études Géopolitiques, in Italia.
- GILLES SIMEONI Presidente del Consiglio esecutivo della Corsica.
- ERIC R. TERZUOLO Diplomatico statunitense a riposo, dirige dal 2010 il corso sull'Europa occidentale presso il Foreign Service Institute. È l'autore di *NATO and Weapons of Mass Destruction: Regional Alliance, Global Threats* (2006) e *Le armi di distruzione di massa. Cosa sono, dove sono, e perché* (2007).
- PIERRE-EMMANUEL THOMANN Analista geopolitico, presidente di Eurocontinent.
- MARIO VIRANO Direttore generale Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin sas). Già commissario di governo per la nuova linea Torino-Lione.
- MEOSZ J. ZIELIŃSKI Dottorato in Studi culturali. Ha studiato presso l'Università SWPS delle Scienze sociali e umanistiche, l'Istituto di Studi slavi dell'Accademia delle scienze polacca, l'Università di Varsavia e l'Università Statale di San Pietroburgo. Diplomatico, è attualmente al servizio della Rappresentanza permanente della Polonia presso l'Unione Europea a Bruxelles.

#### La storia in carte

#### а cura di *Едоагдо BORIA*

1-2. «Un altro spazio ancora, molto più grosso, e vagamente esagonale, è stato circondato da una grossa linea punteggiata ed è stato deciso che tutto quanto si fosse trovato all'interno della linea punteggiata sarebbe stato colorato di viola e si sarebbe chiamato Francia, mentre tutto quello che si fosse trovato all'esterno della linea punteggiata sarebbe stato colorato in modo diverso e si sarebbe chiamato diversamente» (G. PEREC, Espèces d'espace, Paris 1974, Galilée).

La specie di spazio di cui parla Perec è lo spazio politico, e possiede caratteri diversi da quelli dello spazio naturale. Tanto per cominciare ha un proprietario che è lo Stato che vi esercita la sovranità mentre i pesci del mare o l'aria non sono preventivamente di qualcuno. Poi, è esclusivo: se una regione è della Francia non può essere anche dell'Italia, mentre un ruscello è nello stesso istante sia del bagnante che si è andato a rinfrescare che del pescatore.

Le carte 1 e 2, entrambe in viola come stabilisce per la Francia la prassi cartografica ricordata da Perec, fanno riferimento a due antichi ma fondamentali riferimenti storici per l'identità francese. La prima alla Gallia, nucleo originario che con il suo riferimento etnico-culturale celtico la distingue bene da altre popolazioni dell'Europa continentale. La seconda alle conquiste di Clodoveo, che convertì la regione al cattolicesimo e ne fissò la capitale a Parigi.

Fonte 1: C.-J. DRIOUX, CH. LEROY, «Gaule Ancienne», incisa da Lamblin, redatta da A. Biset, da Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine, du Moyen Âge, Moderne et Contemporaine, Paris 1872, Librairie Classique Eugène Belin, tav.10.

Fonte 2: J. Andriveau-Goujon, «France historique. 507. Conquêtes de Clovis», da Atlas Élémentaire Simplifié ancienne et moderne, inciso da E. Soulier, Paris 1838 ca., Andriveau-Goujon Editeur, tav. 20.

3. La più famosa corsa ciclistica a tappe del mondo non può essere solo una gara. È anche business, ad esempio. Ed è pure un simbolo dell'identità nazionale. Al pari della baguette e del commissario Maigret, di Giovanna d'Arco e Alain Delon, il Tour de France incarna lo spirito dei francesi. Nel Tour ci sono i numeri (di pubblico e di giro d'affari) che avvalorano la *grandeur* e c'è l'esibizione del bello nelle riprese del paesaggio e dei corpi scultorei degli atleti.

La carta 2 mostra le 22 tappe del Tour del 1957. Sul piano del costume si noti la pubblicità al centro dell'immagine: il televisore entrava allora nelle case dei ceti medi. Sul piano della storia della cartografia, invece, questo prodotto è emblematico di un fenomeno che ne segna la diffusione in età contemporanea. Non è più l'epoca in cui le carte geografiche sono oggetti tecnici realizzati da pochi per la fruizione di pochi, ma diventano ora prodotti di massa disponibili alla personalizzazione. Nel caso di questa rappresentazione il lettore veniva sollecitato a registrare i vincitori delle singole tappe riepilogandoli in basso. Il medesimo modello di cartografia partecipativa – in cui il lettore è chiamato ad aggiornare una situazione – aveva cominciato a essere usato

qualche anno prima per seguire le vicende belliche delle due guerre mondiali, quando a spostarsi sulla carta erano gli eserciti.

Fonte: «Tour de France 1957», supplemento al n. 172 di Miroir Sprint. Le reflet du Sport, giugno 1957.

4. Il carisma di un paese si vede anche nei prestiti linguistici, e il francese non ne ha mai lesinati. Per un misto di prestigio culturale e proiezione esterna della propria forza politica. Ad esempio, è ben diffuso anche al di fuori del mondo neolatino il termine «dirigismo» che, come sappiamo, identifica un indirizzo di politica economica contrassegnato da un intervento incisivo dello Stato a fini di coordinamento e regolamentazione della vita economica. La Francia ne fu la patria, monarca Luigi XIV, ministro delle Finanze Jean-Baptiste Colbert. Da allora, giù fino a de Gaulle e a Sarkozy, il dirigismo francese ha continuato a farsi nemici: all'estero in chi accusa la Francia, anche oggi, di praticare disinvoltamente politiche di aiuti di Stato incompatibili con un mercato unico come quello europeo; in patria in chi, come indica la carta 4, ritiene che il dirigismo soffochi la libera iniziativa incatenando il paese al ferreo controllo della mano pubblica.

Fonte: A quand la liberté?, copertina di un opuscolo di propaganda dell'Association de la libre entreprise, Saint-Ouen 1948, Gaston Maillet Imp.

5-6. Che si chiamasse Impero Coloniale Francese (dal 1605 alla seconda guerra mondiale) oppure Unione Francese (dal 1946 al 1958, il periodo a cui si riferiscono le immagini 5 e 6) o ancora Comunità Francese (dal 1959 al 1995), per quasi quattro secoli la Francia ha considerato come proprie appendici una serie di territori sparsi in ogni angolo di mondo. Con l'orgoglio espresso dal testo presente sul retro della *figurina* 6, la cui breve descrizione dell'Indocina è rivelatrice della mentalità coloniale, tutta intenta a trasmettere al lettore progresso e civiltà: «Gli ingegneri francesi hanno costruito strade e dighe, ponti e centrali elettriche, filande, cementifici, vetrerie, concerie, cartiere (...) e lo sforzo francese s'è prodigato nell'edificare scuole e istituti, ospedali, sanatori e dispensari».

Fonte 5: P. BAUDOUIN, «La France d'Outremer. Indochine», in Terre française, Direction des Services de Presse du Ministère de la Guerre, s.d. (ma 1945), quarta di copertina

Fonte 6: Union Française. L'Indochine, figurina in cromolitografia per album dedicato alla geografia della Francia e delle sue colonie offerto dalla ditta di lucido per scarpe Lion Noir, 1950 ca.





1.









5.



